

Digitized by the Internet Archive in 2014













#### SERENISSIMO PRINCIPI

## DOMINICO CONTARENO.

Precels VENETI SENATUS Patribus.

IMPERIUM SINE FINE.

Opuli Romani maiestas, & amplitudo, quæ ad vos, Serenissime P.
Precessi Patres commigrauit, in id vnum collimabat, vt Ciues re-

rum dominos ad Maiorum præclara gesta æmulanda prouocaret; hinc Imperij diuturnitatem, felicitatemq; pendere arbitrata. Huc tendebant Atauorum Imagines longa serie in atrijs dispositæ, Equestres, Togateq; statuæ in Curia, in Foro, in Rostris, in Capitolio, marmoreæ moles, & Arcus in semitis.

Cum autem eadé sententia vestris insederit animis, rem minime ingrata vobis me sacturum existimaui, si Venetis Conscriptis Patribus, imò toti humano generi reru tum domi,

. tum

tum foris præclarè gerendarum ideas proponerem; id verò me non aliter asse cuturum duxi, quam sapientissimorum, fortissimorumque Ducum vestrorum effigies, virtutis scilicet simulachra, & clarissima facinora in médium afferendo, que velut in altissima specula exposita orbis contempletur. Verum quia rerum magnitudo ingentibus Auctorum voluminibus comprehensa, Lectoris oculos, mentemque fatigant, per Elogia, presso dicendi genere, & veluti epitome illa scribere constitui; glorie vestræ, vt arbitror, nonnihil collaturus, quod externus homo, ex Campano Cœlo, qui odij, amorisque causas procul habeo, res vestras simplicistylo exarauerim; quo fiet, vt issdem artibus quibus comparastis, vestrum perennet Imperium, & quam sibi blandiens Roma (ex pecudum extis, & Numinum contumacia, cum ceteris cedentibus, Terminus solus, & Iuueta restitere) Principa-: tus æternitaté pollicebatur, Vobis à bonorum largitore Deo licet ominari; & iure quide, cum. hactenus Respublica vestra temporis omnia: discerpentis exuuias sui Leonis vngue lacerauerit,

uerit, & tercentum propè suprà mille annos agens, non senectute confici, sed reuirescere videatur. Hoc suadent vestra non ex Sybillinis, sed ex Christi folijs petita Religio; non Imperij magnitudo, quæ propria mole ruat, & labefactata opprimatur, sed robusta, & viribus cum moderatione dominatio, quæ hosstes terreat, amicos conciliet.

Quanti autem vestra æstimanda sit non angustis limitibus circumscripta Respublica, vt præteream atrocia, ingentiaque cum fortissimis hostibus ferè vbique terrarum patrata certamina, docet immane hoc cruentum ex omnibus vnum, & plusqua bellum, quod feruet, & cum potentissimo, maximoque perduelle iam quindecim annos ingentibus animis geritis, & propulsatis. Immanissimus Turca in hunc cui præsidetis, florentissimum Europe angulum totas Asia, Africaque vires allidit, formidataque magnis Regibus tam longa ætate nequicqua effundit potentiam; adeò vt verè, & ablegata assentatione sit fatedum, vno vos cum hoste contendere, & vni uerso cum orbe decertare. Ex rubro mari, ve

San-

ilis

sanguine concolorem; ex nigro, vt pullata vestram reddat Rempublicam, tota belli mole ruens classes immittit innumeras; uerum aut fuse, aut lacerate, aut demersæ Ægeu cruentarunt, naufragijsque operuerunt; uelut cum duo fulmina Ponti, Laurentius Marcellus, & Lazarus Mocenicus in illas tam feda strage ad Propontidis fauces tonuerunt; cum attonitis barbaris, vibratia uexilla uestra, suis arcibus fixa spectantibus, ipsam Imperij sede tam cominus adeò uest er terror afflaret. Ergo uicistis Orbe, qui de Tyrano Orbis uictore triumphastis. Quam pudendis cladibus in Illyrico affeceritis documento est, igne, ferroque deuastata regio, direptæ Arces, & ipsum omnium uiribus inuictum Clyssæ munimentu, uolucribus tantum, uel Celo descendentibus adeundu, præclarissimo Duce Leonardo Fuscolo, uestris copijs domitum, & subactum. Itaque uobis solis, cum tot, tantisque nationibus Ottomano subiectis præliantibus, Deum; Deum equidem uestris in castris militantem spectator Orbis admiratur; quis autem tam acerbi, diuturniq; belli.

belli futurus sit exitus, ex semper optata, omniumque votis qualita pace, que ab Hispania, Galliæque Regum maximis, plaudente Orbe agitatur, licet ominari.

Ceterum mihi, omnibusq; qui christiano nomini fauent, D.O.M. vota sunt nuncupanda, vt Catholicæ Fidei columnis incolumibus, in Christi hostium capita pijssimi belli suror ef-fundatur.

Et hanc oraculorum Cortinam, iustitiæ Sacrarium, Europæ decus, Orbis delitium, Pontificu asylum, Catholicæ Religionis propugnaculum, Italiæ murum, in quem Barbarorum capita alliduntur, Romanæ libertatis exemplar inconcullum, nullisque aut temporis, aut hostium armis petitum, Cœlitum agmina tueantur.

Ad te nunc conuertor Ser. P. DOMINI-

CE CONTARENE, qui alterius Domihici ataui tui, fortissimi Principis nomen, & virtutum decora hereditario iure tenes; te Patriæ selicitatis assertorem, auctoremque Deus constituit, cum ex Atestinosecessu, in quem diadema fugiens te abdideras, propria dexte-

L. L Minter.

dextera mirum in modu eduxerit, & ad Patrie fastigiu sublimauerit, inopinato in te absente omnium Patrum vota conuertens, sex Maioribus tuis, maximis Principibus te septimum Duce adijciens, vt imposterum Contarenam gentem Principum seminarium iure appellare possimus. Tuo igitur solidissimo capiti, Reipub, moles numqua ruitura nititur, ex quo vbertatem in populos, in hostes bellum, in ciues pacem tamdiù expectatam essundes. Annuant Superi votis meis.

Interim Serenissime P. Præcelsi PP. ausus

Interim Serenissime P. Præcessi PP. ausus meos qualescunque, ingentes tamé, si vos ipsos operis metam spectetis, studij, obsequijque plenos amplissimo vestræ clementiæsinu souete, & regios animos in illis excipiendis præbete, vberrimos laborum meorum fructus relaturus, si pro vestra gloria, & amplitudine

non indigne eternitati adlaborauero.

Venetijs ex D. Georgij maioris Cœnobio Kalendis Iannuarijs clo Ioc LX.

## CELSISS. SERENITATI VESTRÆ!

Obsequentissimus
D. L. Matina.

#### LECTOR HVMANISSIME.

The state of the s Rbem Venetam miraculorum plenam, siue naturæ, siue artis portenta spectentur, nemo adit, quin Medusæ fabulis fidem faciat, cum attonito similis in lapidé rigere videatur. Vitreum maris pauimentum per vrbis vias stratum, natantia splendidissima templa, magnificentissime edes, immania fora, præcelsæ moles, Patrum consilia, Reipub. ordo, omnia in sui admirationem impellunt. Hæc cum mecum sepius animo volutassem, licet maximi Scriptores Reipub. historias monimentis consignauerint, id vnum tamen ad Imperij maiestatem, Reipub. decus, Conscriptoru Patrum amplitudinem desiderari videbatur, eorum nimirum qui in altissimo Reipub. fastigio collocati Patriæ se Principes præbuere, nomina, essigies, resq; gestas inter Fastos referre, ijsq; tanquam Reipub. Numinibus in Ducali Regia venerandū excitare Lararium, in quo ipsorum icones, vel mutæ declamantes ciuium mentes ad gloriam inflammarent, à flagitijs deterrerent.

Tan-

Tante moli insudare licet Dædalus non sim, consiliumihi fuit: præclaros ausus contuli cum Hlustrissimo, Reuerendissimog, Ioane Francisco Mauroceno, Venetiarum Patriarcha, cuius præclarissima gens Pannoniæ Reges, alijsque nationibus Principes, Reipub. Duces, Romanę Ecclesia purpuratos, exercitibus, classibusque Imperatores dedit; cuius in infula, velut in asylo sanctissimo Antistite dignæ virtutes omnes decertant, commendauit ipse meam tan toslabori se credentem audaciam:

Hinc rem aperui religiosissimo i suaque Patrie Venete amatissimo Viro Aloysio Squadrono, Cassinatis Reipub.III. Dictatori, qui in D. Iustinæ Patauinæ maximo Asceterio præpol situram gerebat, prout nunc Abbatis dignital te præfulget; hic currenti mihi calcar addidit, opem, operamque præbuit suam, otia fei cit; vt commode tantæ structure adlabora rem. Tandem institutum opus absolui, Elos gia nimirum vniuscuiusq; Principis subijcienda simulachro; deerant imagines, que licer in Curia longo ordine positie Comitijs præ sint, eas tamen totum per Orbem ad glo-

riæ spectaculum circumferre decreueram?

Equidem fateor, ingés opus, laborisque plenum aggressus sum, cupro nimirum, nobili cælo Iacobi Picini Veneti, è Germanis protypis mutuatas essigies cælandas curare, maximè cum mihi religioso viro sumptus prosus profusio obstaret. Tandem plerique P. Conscripti Principum heredes, qui suis in ædibus atauorum manibus ad se transmissas imagines retinebant, suis sumptibus incisas mihi tradidere; tamen adhuc maior iconum numerus, præcipuè autem priorum Ducum, quorum familias tempus deleuit, desiderabatur, adeò veterritus penè à cæpto opere desisterem.

At animos deiectos, curasq; meas leuarunt duo Cornelie gentis clarissima lumina, Excellentissimus D. Nicolaus D. Marci Procurator, qui à marmorearum ædium quas incolit, amplitudine magnæ Domus vocabulo appellatur, & Regiam stirpem Regia corporis, animiq; maiestate implet, maxima gaza, omnisq; litteraturæ non curta supellectile diues, nec no Excellentiss. D. Io: Baptista, Piscopie agnomine auctus, à magno Frederico Cornelio genus

. . .

ducens,

ducens, qui in grauissimo Patrie, Reipublicaq; discrimine, cum Ianuensis belli fulmine quateretur, famescentem Vrbem annona, Imperiū auro recreauit, & Regijs ædibus ad D. Lucæ Cypri Regem, Petrum Lusignanum magnificentissime excepit, à quo cum Rex sexaginta millia auri nummum mutuò accepifset, amoris, ac gratitudinis argumento, Cyprij Regni Stemmate illius gentile insigne exornauit, ac Piscopiæ maximo oppido ditauit; ad: quem Regé cum Valentina Vicecomes nupta pergeret, issde in edibus eam Petrus Cornelius regiè est hospitatus. Hic itaque Excell. D.Io: Baptista, Procuratoris Diui Marci paludamento grauis, qui pudice, ac Senatoria grauitatis plena eloquentia pollet, maximaque in rebus agendis efficacia ardua aggreditur facinora, feliciterque explet, cum Excellentissimo D. Nicolao non ignobili largitione plures Icones iussere incidendas.

His accessit Francisci Badoarij, Venetorum maximi, eruditissimique Patritij liberalitas, cui chiragra, quam habet infestissimam, ad gloriæ sumptus manum non contraxit; qui septem

septem familiæ suæ Principes, pectoris amplitudine claudere videtur; plurimű etiá profuit, cum Lararij fundamenta iacere, amplissimus Senator Nicolaus Venerius, qui atauos Duces animi sui magnitudine æquans, proprio ære nonnullas est imagines auspicatus.

Fruere igitur Lector tot Herou maiestatis pleno tum intuitu, tu gestis amplissimis, qua tantum à me libata, si quid susius desideres, habes auctorum syluam, quorum plurimos in Archontologia Cosmica inuenies; nonnullos verò Elogijs è regione adscripsi, vt essent yeluti saces toti operi pralucentes; tum omnibus locis idem seci, quia omnia ex ijsdem sontibus hausta sunt.

Maiestatem generis vniuscuiusque Principis, corumque gentis originem narrare consultò preterij, videbar enim mihi inani labore soli facem addere, cum corum nonnulli supra mille annos in Reipub. apice floruerint, alij multa secula nobilitatis enumerent.

cum autem multæ sint familiæ, quæ veteri Stemmate, & agnomine posito, aliud mutuatæ sint, veluti Participatia, quæ Badoa-

2.1

riam,

riam, Candiana quæ Sanutam; Galbaia; quæ Quirinam assumpsit; nonnullas tamen ex istis in margine addidi, at non temerè, verùm ex Auctoribus, codicibusque typis traditis, vel manuscriptis decerptas.

Veritas mihi scribenti cordi suit, dissidentium Auctorum opiniones, idé facinus multis diuerso tempore attributum abieci, certumq; in locum conieci. Rerum non surculos, aut stolones, sed robora quæsiui; opus latino sermone exaraui, vt non tantum Italiæ, verum toti Orbi Principum Lararium aperirem; Si quid boni nactus sueris Vrbane Lector, Deo grates redde, labes ingenij, styli, prudentiæ in me vnum conijce.

Typographi errata tua humanitate, & eruditione castiga; litterarum, numerorumque transpositionibus ignosce; in omnibus ferè prelis repunt errata, in hoc licet maxima diligentia sit adhibita, plura inuenies, quibus ansam dedit, præcipuè in primis folijs, repetita mea Patauio Venetias circumcursatio; castigatiora ni fallor postrema prodibunt:

Absolutis

Absolutis Principum Elogijs; nonnulla adieci ad Venetam vel Vrbem, vel Remp. spectantia, vt suis Ducibus ancillentur, & posticam Lararij partem veluti tessellato opere exornent. Adhuc in viuis agente Serenissimo Ioanne Pisauro, opus planè absolutum erat, verum illo Fatis cedente, summo Vrbis mœrore, & Sereniss. Dominico Contareno communi eiusdem latitia illi sussecto, coronis imposita est. Quod nolui vt nescires, ne frons operis animum curiosum sollicitet. Vale.



d

Vt

Vt Elogia suprascripta A.R.P.D. Leonis Matina, Monachi Cassinensis, inscripta Ducalis Regiæ Lararium, imprimi possint Patauij, facultatem concedimus. Datum ex Ædibus S. Inquisitionis Paduæ, apud Conuentum S. Antonij Patauini Confess. die 14. Maij 1659.

Fr. Io: de Angelis, Inquisitor Gen. Paduæ, &c.

Noi Reformatori dello Studio di Padoua.

Hauendo osseruarsi per sede del P. Inquisitore non vi esser negl' Elogi del P. Leon Matina Monaco Cassinense, cosa contro la Santa Fede; e parimete per sede del Segretario nostro, niente contro Prencipi, ò buoni costumi, concedemo licenza che possino essere stampati; douendo osseruarsi gl'ordini, & essere presentate due copie per le Librarie publiche di Padoua, e di questa Città.

Dat, dal Magistato nostro li 14. Maggio 1659:

( Andrea Contareni Cau, Proc. Reformat. ( Nicolò Sagredo Cau: Procur: Reform:

Alemante Angelo Donini Segr,

### Facultas Religionis.

ELogia perlegi P.D. Leonis Matinæ, nostræ Congregationis Monachi Neapolitani, quibus Titulus, Ducalis Regiæ Lararium, siuè Serenissimæ Reipublicæ Venetæ Principum omnium Icones; quæ verè regio stylo exarata, eximiam, ac principem præse ferunt eruditionem; quinetiam auitam Veneti Leonis maiestatem, ingenita Monastici cuculli pietate irradiatam, depromunt; sicque Leo Leonemgenerat. Quia verò nihil Catholicæ Fidei, ac bonis moribus aduersum continent, quòd Typis mandentur censeo.

In Monasterio Sancti Georgij Maioris Ve-

netiarum. Die 11. Maij 1659.

D. Gratianus à Randasso, Abbas S. Flauie!

Elogia prædicta vt suprà approbata, vulgari posse permittimus.

Dat. in Monast. S. Georgij 12. Maij 1659.

D. Io. Baptista à Tiferno, Defin. & Scriba Capituli generalis, &c.

Summa Priuilegij Sereniss. Reip. Venetæ.

# I O A N N E S P I S A V R O Dei Gratia Dux Venetiarum, &c.

Niuersis, & singulis Rectoribus, & Rappresentantibus nostris quibuscunque, &c. Anderà parte che per autorità di questo Conseglio, sia al P.D. Leone concesso Priuileggio; che esso solo, ò chi hauerà causa da lui, possino per anni dieci prossimi stampare, ò altroue stampato vendere, ò far vendere, così in questa Città, come in ogni altro luogo dello Stato nostro il Libbro sudetto, sotto pena à contrafattori di perdere le opere che fossero ritrouate, e di Ducati trecento, applicati vn' terzo all'accusator', vn terzo al Magistrato', ò Reggimento che farà l'essecutione, e l'altro terzo all'Arsenal nostro, in conformità dell'ordinario. Quare auctoritate prædicti Consilij, mandamus vobis vt ita exequi debeatis.

Datum in Nostro Ducali die 31. Maij Indict. Decima secunda, MDCLIX.

Alemante Angelo Donini Segretario.





)

### O D E

Illustriss.DD. Marchionis Sfortiæ de Brippio.
Alludit ad nomen, & Gentilitium
Stemma Auctoris

TRanscripta terris sidera splendidè Crinita flammis mirer; an orbibus Inserta Spherarum hospitantur Sidereo iuga verna mundo? Viden' beato vt vertice fulguret Illustre sidus? Quisiuga candidus MATINA splendor, & superbæ Ambitio radiosa flammæ Accendit? Istud nobile Gnossidos Hospes coronæ Sidus, an Arctica Pharos per immites procellas Sidonio famulata Ponto? Quid? Aphrodites flamma superbiæ; An ille floccus Phasiaci gregis Reuulsus auro bracteatis Velleribus, nitidoque tergo? Vni MATINO per iuga patria Seruit LEONI sidus amabile, Et illecebrosas per auras. Siderei famulantur ignes Stella-C

Stellata flammis arua micantibus Patent. Iube, qua conglomeret diem Gentile sidus, qua tenebras Purpureo populetur igne, Cedet niuali syrmate splendidus Ledæus ales, regia fulminum Cedet satelles, & iubatus Frondiferæ Nemees alumnus; Et vnde sedes attigit igneas Terror Cleones, Quis furor intulit In astra syluarum tyrannum Sanguineum, nemorumque Regem? Quas ille clades per Nemees dedit Spelæa? Quis per funera contumax Furor cruentum, & efferatum Per medias tulit ira cædes? Hoc empta censu sidera barbaro Merces furori? Quamtibi discolor LEO MATINE, degenerq; Nobilitas, geniusque morum; Quam fronte ludit terror amabilis, Timorque pulcher; quam rotat illices Flammas voluptas, & iubatæ Luxuries pretiosa pompæ. Quid

Quid mirer oris delicias tui; Suadæ medullam, mellis euntia Fluenta linguæ, deq; FORTI Nectareos memorem sapores, Vatum mamillam? Hac scilicet indole LEO MATINVS non per amantia Spelæa syluarum asperasti Sanguineos, per & arma mores. Tibi beati verticis otia Ad vota lusit Veris amœnitas, Et Virginum suaue mores Finxit ad illicium Dearum Gentilis Hyblæ rara superbia; Cui purpuratus cedat Himettidos Luxus rosarum, disparesque Nectareos lacrymetur imbres; Quo Flora cultu prata comantia Flammis rosarum inscribit, & aureo Pallore pingit liliorum Exuuias, niuibusque crines, Hic Ascra vatum, hic nobile Pieris Apis laborat nectar, & asperi Tactu Leones mansuescunt Illicio famulantis auræ.

Quam

Quam sæpe ad huius verticis otia Leo superbi nobilis Adriæ Regnator, armati cruentum Exuit ingenium Leonis; Vt è cruenta cæde ferocior Per decolorem sanguine Bosphorum Inuisa iussit contumaces Frena pati, dominumq; Thracas; Seu bellicosæ finibus Africæ Turrita classis Pergama, & arbitras Ponti triumphati triremes Intulerit, Nomadumq; Regum Ad transtra, sæuam & vincla superbiam Victor citarit; nec furor asperat Frontem, aut saginat esferata Cæde ferox, & acerbat iras. Has Orbis (an me ludit amabilis Insania) has olim, auguror, auguror, Glebas adoret, fulguretq; Nobilium Cynosura vatum Gentile sidus; te simul igneis Inscribat astris emeritum decus, Ignesq; Sphærarum MATINI Sidera multiplicent LEONIS. PAVji d

# PAVLVTII ANAFESTI

Primi Venetiarum Ducis

Elogium I.

Anno 697. inaugurati.



Quàm arduum fuit Venete Maiestati dare Caput! Huic constituendo

A

Du-

Respublica per Tribunos moderata biscesum, & triginsa Annos.

Primus

Heracles crea-

Dux

Ducentos prope & & triginta Annos.

Desudatum est

Desudatum est Hactenus Tribunitie floruere Virge: Verum ad noue Dignitatis radios

Aruere. ocnok.

#### PAVLVTIVS ANAFESTVS

Fastis Principum Primus adscribitur.

Heraclea Patriæ Patrem dedit

Ad Reipublice Speculam euectus

· Speculum se Principibus fecit.

Iustitie manus prò Ciuibus

Æqua lance,

Suas contra Hostes

Metuendis lanceis armauit!

Ne per flumina patria adnarent bella;

Arcium, militumque aggere

Vallauit.

Certas Naues Insulis imperauit, Vt aduersus incertas irruptiones

Vigilarent.

Equilinos desertores,

Auctoritate terruit,

Armis ad Imperia reduxit.

Equilia rebel-

Quò

Quò validius in perduelles detonaret,
Belli fulmina

Luitprandum, & Aripertum Reges suis Castris sædere adiecit.

Quàm Pium

Veneti Principatus exordium!
Cœlites etiam

Commilitones voluit ?

DEIPARÆ VIRGINI

Immane Templum Torcelli excitauit;

Hanc inconcussam Imperij Arcem dixit.

Heliodorum Altinatem,

Compluresque Diuos Ad Reipublicæ excubias

Cœlo euocauit.

Vigelimo Anno, & sexto Mense Post suscepta gubernacula,

Ducali Paludamento,

Mortalibusque exuuis depositis.

permater to

Laticlauia Cœli, Toga donatus est.

SAME THE CONFORMATION

E TOMEN SERVICE COMPANY OF THE CASE OF THE

Cues Regibus Longobardis amicitias

Sanctorum Reliquias Tem plis infere.

MAR-

# MARCELLI TEGALLIANI

Elogium II.
Anno 717.



#### MARCELLVS TEGALLIANVS

Ad Pacem natus
Sagum induit inuitus
Quam speciosa ipsius bellorum Auspicia s
Prima

Prima pro Templis, Arisque,
Pontificio concitatus lituo

Arma capessit.

Inter Aquileie, Gradique Pastores
Subitum detonuerat bellum;
Mox per vtriusque Vrbis Ciues,
Veluti per hostilia Castra,
Præliorum contagio
Exardebat.

MARCELLVS vt extingueret;
A Gregorio Secundo Pontifice
Imploratur:

Cuius votis tubæ aura velificatus Gradensem Ecclesiam, & Patriarcham Asseruit.

Ingenium acre, & Pacatum
Bello, Paceque miscuit,
Nil non ausurus
Magno Principe Dignum.
Ad Reipublicæ Clauum
Nouem cum sedisset Annos,
Mortis clauo transfixus est.

Pro Gradense Patriarcha in Aquiliensem, Pontifice hortāte praliatur, ve illos componat.

3 3

# VRSIIPATII

Elogium III.



Miraberis Erymanthæa antra Ad Veneta translata vada; Equibus .... Ad Ciuium Pacem domi,

Ad

Erupit.

Cruentos vngues primum
In Longobardos exacuit:
Hos infestis agminibus,
Exarchæ præcibus,
Pontificis monitis,

Rauenna cæsos sugauit:
Ildebrando Regis nepote Capto,
De Rege triumphauit:
Paredum Vicentiæ Ducem
Victoriæ hostiam mactauit.
Triumphus Cæsari cessit,

VRBES DOMARE, ET DONARE, VENETVM EST,

Rauennæ Exarcham restituit.

Tum in Aquileienses
Grado infestos
Belli rabiem effudit.

Fatigato apud exteros surore
Superbia in suos grassatur.

Hoc

Sabellicus dec. 1.
lib. 1. Baronius
Tom. 9. Ann.
726. num. 27.
Sigon. de Regno
Italico. lib. 3.
Tarcagn. 2. par.
lib. 8.

Hoc sidere
Inter Iesolanos, & Eraclienses
Ciuilis belli mota tempestas.
Diù, velut in arena
Gladiatorij muneris spectator,
Illorum cruore satiatus:
Tandem confossus
Suum cum Principatu sanguinem
Per vulnera egessit
Hæc prima Ciuium furori
Victima cæsa
Principatus Anno vndecimo.

### DVCALIS DIGNITAS ABROGATA

Anno 737.

Post Vrsi internecionem

Principis sedes,

Quasi ominosa esset Heracleæ,

Matamaucum traducta est:

At Ducis nomen, & fasces aboliti.

Placuit, Magistros Militum



## Primus omnium studio DOMINICVS LEONIVS

Salutatur; In Alak

Vt Venetis Castris regia, & bellatrix fera.

Quæ ad huc florentissima perdurat,

Excubaret.

Hunc excepit

#### FELIX CORNICVLA:

Hinc - man.

#### THEODATVS IPATIVS

VRSI proles,

Quem extorrem Penatibus reuocatum Biennali, Imperio decorarunt.

Huic suffectus

#### IVLIANVS CIPARIVS;

Inde

#### ZIANVS FABRITIVS

Reipublicæ scopulus, Et cruentus turbo:

Qui, nec Anno expleto,

Exauctoratus, exoculatus est.

Hic inter Iesolanos, Et Heraclienses

Tam

Tam acerbi prælij facem accendit,
Vt vix Partium sanguine
Funeribusque sit obruta.
Ciuilis Reliquiæ suroris
Matamauci militum magistros
Perosæ,
Iterum ad Ducale fastigium
Euexerunt
THEODATVM IPATIVM:

#### DVCALIS MAIESTAS RESTITVTA Anno 7142.

THEODATI IPATII Elogium IV.



Regnandi furor In quanta scelera impellit!

Tela

Tela, Insidiæ, Toxica
Sunt gradus,
Quibus improbi
Ad solia repunt.

THEODATVM IPATIVM,

Optimum Principem, Ex VRSO natum, Perditus vir GALLA

Feram Imperio lacerandam Malo Genio datam euulgauit,

Vt Ducem perderet,

Sibi solium compararet.

Imperio Fortuna suffragata est.
THEODATVS cum Aistulfo Rege

Eracleæ fines circumscripserat

Anaxo flumine,

Quo pugnæ fulmina mergerentur.

Verùm inde in eum

Proditionis faces exarfere.

Regnum sibi moliri,

Brundulique Arce muniri

Coniuratorum voce percrebuit.

His GALLA duce,

A 4 1 1 . 5

D Inno-

Innocuus Princeps circumuentus
Throno deturbatur,
Et oculis orbatur,
Qui se Patriæ lucem
Tredecim præbuerat Annos.

, MI-ELE III (1977)

M. In County de Language of the County of th

mental participan

हर्मा भारत हा सामित्र । सह

Jacobs a link am a set on a lot

THEODER TYPE CONTROLLER

Ere include exclusive in

of the public country color

mile in Lie mars Y

TO SEE AND A STREET OF THE SECOND

and the terminal of the

GAL-

## GALLÆ Elogium V.

Anno 755.



Non diu ius datum sceleri.
Malè voratum, pessime digestum
Imperium
Sinè mora reuomuit

GAL-

#### GALLA

Cuius ferale nomen proijcio: Exequiales THEODATI faces In GALLAM furiarum manus Armarunt.

Hic lubrico in Aulæ Culmine Vix Annum consistens, Scelerum sarcina grauis,

Præceps ruit.

Flagitijs clarum, Tenebris Mulctauere Ciues, Illius lumina extinguentes.

Dignus nocte,

Qui

Principis solio occasum, Libertatis soli deliquium Quassiuit.

(1)

117EO. 10

and the state of t

## DOMINICI MONEGARII

Elogium VI.
Anno 756.



Ne Potentiæ solitudo Rempublicam in desertum, Principem in feram, Commutaret,

TART.

DO-

## DOMINICO MONEGARIO

Duo Tribuni, Regnandi Amentia furenti Iniecta frana.

Hoc contumax Brutum
Collegarum non est coercitum loro.
Et ardens Imperandi Cupido
Tempore non consenuit,
Sed efferbuit,

Post quinque Annos Apertè nixus

Rempublicam Priuatam facere.

Igitur Regnum querens

Oculos amilit.

Ne mireris luminibus orbatum, Qui in Principatus iubar Nimis audacter aciem Intendit.

. 1

### MAVRITII GALBAI. SIVE QVIRINI

Elogium VII.

Anno 764.

Qurrina Gens
eadem cum Sulpicia & Galbaia,
A Cafare Galbas
vocabulum sumis
ex monimentis
historicis, & m.s.
Familia Quiring.



Thronum quantumuis Augustum,
Duobus Angustum
Proditum est.

Ta-

# MAVRITII GALBAI

Probitas

Improbum Aulis Monstrum

Inuexit,

Principatus Consortes Liberos admisit:

Et liberum Imperium

Penè in seruitutem misit.

Coniurati Gradi Aciem,

Quam filij scelera concitauerant,

Solus sui ingenij acie

Gradum retrodare coegisset.

At nato ligatus

Illius Peripetia inuolutus est!

Qui dum Ioannem Gradi Præsulem

Seditionis auctorem arbitratur,

Pium Sacerdotem impijs aris Victimam

Destinat.

Hunc cum MAVRITIVS

Nati natus

E turris culmine deturbat,

Cum illo proprium Imperium

Ad

Gradi Vibsin Transipem conspirat.

6 2 mg 4 6 g . .

The factor of the same of the

april company of the constant of the constant

Principis filius, O nepos Gradi Patitarchā per dant. Ad saxa allidit.

A Sulpitia gente, & Gallæ Nepotibus Vnde GALBAI nomen sumptum

Supplitijs sæuiri Quis miretur? Ferrei Parricide

Vitream Potentiam reddidere?

Quam facile Carolus Galliæ,

Et Pipinus Italiæ Reges Confregere.

Nam Principatu eiectos Profugos egerunt.

Huius Gerionis Imperium Mirum, viginti quinque Annos Perdurasse.

electronistic station of the second of

.

Sulpitia gens ex Galba Cafare Galbaia dista, qua & Quirine Vocabulum são pfit, ex Rama eradusta Veneralias.

5 + 10 1 v- 1 3 - 1 - TI & 1 1= 11/1 -1, 12, 1

Elogium VIII.



Quam insolens Nunc amantis, nunc amentis Fortunæ lusus! Hos deprimit, vt eleuet,

b 2

Illos

#### Illos euchit, vt allidat. OBELERIVS ANTENOREVS

Nuper extorris, & hostis Matamauci repente Patrie Pater est salutatus. Hic Beatum, & Valentinum Fratres, ....

Solij socios adsciuits Vt Beatam, Valentemque Rempublicam predicaret.

At infelicem reddidit,

Cum ex vna Tricipitem fecit.

Monstrosa vnio qui ana

Dissoluendo Imperio conflata est.

Ab his Caroli, Pipinique agmina

Ad Patrię sunt vocata excidia.

Intra Vrbis viscera Parricidale ferrum Districtumest.

Hactenus vada

Ciuico Gallicoque sanguine turgent. Tunc illa crudelitatis trophæa; Eraclea obruta,

5 1 1 man

Matamaucum, & Albiola

Dedita,

Populata Clodia;
Et nisi numina obstitissent,
Ipsa foret deleta Ciuitas
Acerrime pugne locum
Orphanum appellant Riuum;
Quasi Patre, liberisque
Se viduatam tunc Patria
Senserit.

OBELERIVS

Tantarum fax cladium
Ad Pipini Castra transiuit.
Mox rebus cum Rege compositis,

Eodem efflagitante,

Vrbs OBELERIVM,

Quasi Venenum biberet,

Toruo oculo excepit.

Verum vt malorum parenti

Iuste parentaret.

Feralibus epulis;

Eius artubus dilaceratis,

Ambesoque corde,

-5.

Ciuium

Trium Germanorum Potentia
Lustrum non exegit.

Calorenage Cor.
An Fan inpellation.
Large, Caroline et al. List
Dinales, Caroline et al. List

G

ANGE

#### ANGELI PARTICIPATII

Anno 809.



Gallorum agminibus,
An Fatis impellentibus,
Patres, Ciuesque ex Insulis
Riualtum concesser?

Equi-

Equidem dictante numine Hanc Imperij sedem constituunt. Hucusque homines; Nunc Angelum

In

#### ANGELO PARTICIPATIO

Ducem dicunt.

Auspicatissimus Princeps, Ne laribus extorris

Ageret Imperium,

Marmoream illi ponit Regiam.

Diuisam Vrbem multo ponte

Conjungit;

Vt Ciuium quoque animi coirent. Liberos Principatus contubernio Principe dignis instruit artibus.

ANGELO Duce

Facilius Diuos, quam homines Inuenires.

Vrbem Templum, Templa Vrbes fecit,

Qua DD. Laurentio, Zaccharia, Seuero, & Hilario erexit;

Vt Venetias Cœlum
Ab ANGELO diceres animatum.
Et hoc Dei Arcem omnibus salutarem.
Christilaciniam langueti semine panchrestu.

Crucis lignum
Quo naufragus Orbis emersit,
Diui Zacchariæ osla
In illius nomini dicatam Ædem
Inuexit.

Pietatem armorum, arma Pietatis
Fulgore illustrauit:
Aquileiam, & Forum Iulij
Nauali prælio obtriuit,
Quos aquis in Mari
Flammis in solo puniuit.
In ipsorum oras faces vibrauit,
Vt videretur eorum Potentiam
Rogo conflagrandam iniecisse.
Infra Triumphum Clementia suit;
Patriarcham Aquileiensem,
Cæterosque captiuos, liberos',
Hoc Sacramento adstrictos,
Dimisit;

Hie Indus Baccanaliorum due hucusque celebratur solus Tauri occissone.

Decem Verres, Taurumque,
Populo spectante,
Venetæque Victorie mactandos,

Singulis Annis,

Domite temeritatis Monumenta

Mitterent:

Bellis feliciter patratis

A Patria ad Cœli atria transiuit

Tria lustra, tresque Annos Princeps:

Ad que alles bells en bal

H

IV

#### IVSTINIANI PARTICIPATII

\* d t \_J - Till to tron . s

-"1) | | | | . 00000 Elogium X.

Anno 828.



#### IVSTINIANVM PARTICIPATIVM

Venetum appella Numam. Ab illo Ancylia, Ad quæ allisa bella frangerentur, PallaPalladium, cuius Ægis Imperij fines tueretur,

D. scilicet Marcum Euangelistam Cœlo lapsum accepimus.

Huic Venetæ felicitati

Alexandria Venetias adremiganti

Quasi Erynnes inuiderent,

In tantæ Gazeuectricem Nauem

Ventis, procellisque conspirarunt:

At MARCVS

Vt maris Imperium

Ex tunc Venetis præsagiret;

Componi fluctus,

Infernasque Acies

Ad suos redire iussit cruciatus.

Sacratis exuuijs

Angusta vrna concluss,

Tam Augustum Templum

Suo sumptu IVSTINIANVS

Excitauit, sem

Vt Diuo MARCO etiam terris
Aliud Cœlum erexisse
Videretur.

Rem-

Nauis, qua D. Marcum vehebat, oborta tempestate pene naufragatur.

Subito succedit serenitas. ett . . .

Rempublicam magis est seruare; Qu'am facere:

Plus ergo patrauit,
Patriz qui seruatorem dedit,
Quàm qui fundamenta iecere.

Venetis exercitibus

D. Marco dato Imperatore,
Bellicosus Princeps illius ductu
In hostes soluit:

Saracenos Europæ Insulis
Sparsam Pettem

Michaeli Cæsari commilitoni

Fauens

Multis prælijs submouit.
Religione exorsus Imperium

Religione clausit:

D. Marci magnificentius
Construendo Delubro legato ære,
Ab illo DD. que Zaccharia, & Hilario,

Quos Hæredes scripserat,

Olimpo illatus est, and T

Republica biennio sanctissime gesta.

## IOANNIS PARTICIPATII

Elogium XI.
Anno 829.



Vel duo Corpora Vnica spirare Anima; Vel geminatum IVSTINIANVM more dan que

IOAN-

### IOANNE PARTICIPATIO

Qui Virtutem, Pietatemque fraternam Tam fixe retinebat.

Hic D. MARCI FANVM

Ab illo nondum completum Splendidissime absoluit;

Attalica pompa flaminum phaleris (Quibus si Numina induerentur,

Hoc cultu incederent ) exornauit.

Non salios, at mystas Diuinis victimis litandis, Quique Orbium Intelligentias Deo concinentes imitarentur,

Instituit.

A Templo, quasi ibi Numine consulto, Ad bella egreditur;

Ne inauspicato in hostes mouisse Videretur.

De Narentanis, qui ictum fædus Latrociniorum ignominia fedauerant, Supplicium sumit. 

Foris

Foris ferreus Domi Plumbeus

Ad Carosij coniurationem eliquatus, Aulam tanti discriminis causam

and other than Fugital and or slowly

Hanc Carosius inuadit; At propria scelera non euadit.

Quorum manibus

E violati Imperij fastigio deijcitur:

Oculis plectitur, ne Solem videat,

Qui alteri solium inuiderat.

#### **IOANNES**

'Ad Thronum è Gallia reuocatur.

At Aulæ, quam leuis aura!

Dum simultates cum Mastalitia

Gente non simulat,

Illius Dignitas huius Potentia Immolatur.

Crinitum Cometem rati Principis caput, Ne illo pestilenti sidere Afflentur,

Abrasa cæsarie deturpant. E sublimi Patrię gradu eiectum

So-

# Solum vertere; Gradumque petere iubent:

Ibi Cucullo Canobitico DA

Chlamidis vice indutus Ju A

In se ipsum imperium exercens,

Sui Triumphatora H

where a Diem obiting orga A

Code plant of the best vident.

Order plantes to be seen vident.

e Para All

Al Ilmonant Officeront IA.

As Asia, quantesis and
Line in diaces can Matalia.

Commission femiliar,

cobine diby of our modern

, water the

musica alaquanta de la C

PŁ-

#### PETRI GRADONICI

Elogium XII.

Anno 837.



Ingenti cladium turbine
Venetæ Virtutis vexata fax
Clariùs radiauit
PETRO GRADONICO DVCE.

K Hic

Par non ellet,
IOANNEM filium
Imperij suppetias aduocauit.
Aceruatim hostes veniebant
Mauri, Saraceni, Narentani;
Ab his Venetæ profligatæ Classes,
Maritimæ oræ vastatæ.

In Ventos diceres, non in Venetos Hæc seuientis Fortunæ fulmina Intorta.

Mox Benaco triumphato, Illius in vndis, vndè bellum exarserat, Belli faces extinctæ.

Michael Bizantinus Cæsar In Africe monstra Maritimo adiutus apparatu, Vt Veneta Maiestas Augustiùs sulgeret,

Imperij Protospatarium
PETRVM designauit.

Hic cum Cœlo quoque fedus icit.

D. Paulo Apostolo,

In Mauros Africa Classe irruit Venetus pro (a fare, Sabell. dec.1.lib. 3. Iglis scap. p. lib.+. cap. 32. Tarcagn. 2. p.

10.10.

Qui

Qui cuaginato telo vitorem se martem Præbet;

Vt in Reipublicæhostes Secum militaret,

Augustum posuit Templum; Vt Orbis Caput

Orbis Anima, que consilis pollet,

Venetijs, scilicet, vniret.

Maxima pompa

Maximum Pontificem

Benedictum

Excepit.

Hic Agneti Maurocenæ Vestalium D. Zacchariæ

Antistitæ,

D.D. Pancratij, & Sabinę
Ossa dono dedit.

Voluit vt ad Veneti Imperij custodiam Sacri Cineres feliciùs,

Quam profanæ Vestæ flamma,

Vigilarent.

Cruentum bellis sæculum Cruda Principis cæde superbijt?

Hic

Hie vigintiquinque Annos Maximi Principis gestis, & gestamine Est insignitus.

## VRSI PARTICIPATII

Elogium XIII.

Anno 864.



Opportune
Sauci, Imperi, Vltor
VRSVS PARTICIPATIVS

Ex Aulæ Cauea erupit.

L Bella

Bella à Pace auspicatus, Cum Carolo Grosso Cæsare Fedus init.

Vt ex Oriente sanguineum hostibus Hesperum adducat,

Basilio Orientis Cæsari iungitur
Ipsius Protospatarius renunciatus
Tum Saraceni belli torrentem

Ferreo pectore sustinuit; Nec sustinuit modò.

Verum Cretæ aggressus Hostes furori suo hostias cecidit:

Ab Insula, quam ferro subegerant,

Ferro pulsos, Illirico abactos,

Ad Gradum est persequutus; Cuius obsidionem soluere,

rada (que servili fuga linguere

Prædasque seruili fuga linquere

Coegit.

Fugientes Tarentum assequitur, Fedàque strage dilacerat.

Narentanos quotidianos hostes Quotidianis cladibus affecit.

Perduellium satiatus funeribus,

Victo-

Igliera p. n lib.
4. cap. 29
Doglion tb. T.
Sabel. dec. 1. lib.
3. Tarc. 2.p. lib

Victorijs auctus, Imperio compolito,
Vrbi Dossiduri Insula adiecta,
Vltima Fata expertus est,
Septem supra decem Annos
Imperio potitus.

#### : 44 IONNIS PARTICIPATIII!

Élogium XIV.

Anno 881.



Ex VRSO Leonem genitum dixisses; Ni contumaces Spiritus
Languores decoxissent.
IOANNES PARTICIPATIVS

5/201

VR-

VRSI genitoris triumphos dum amulatur,
Patrieque Vittam Comachli Imperio
Protrahit,

Badoarij fratris vitam
Properato funere contrahit.
Hic dum Pontificem Ioannem

Orator adit,

Rauennæ Marini Comitis Ferro cadit:

At sine mora Princeps illius manibus Comachli excidio,

Rauennatisque Agri incendio Parentat.

In cædis auctores ita squitum?
Tum vt Numinibus litet,

D.D. Cornelio, & Cipriano

Matamauci Ædem sacrat.

Tandem compellente valetudine

Solium valere dixit;

Veneti Cœli

Fratres destinat Atlantes

Vix Annos sex in Regia moratus!

M PE

#### PETRI CANDIANI

Elogium XV.
Anno 887.



#### PETRVM CANDIANVM

Vix Throni Candidatum Vrbs vidit,

Cum repente pullatam Curiam.

Aspe-

Aspexit; In Principis gloriam

Propria virtute conspirante?

Sanctitate Cœlites æquauit.

Bellandi arte infra nullum fuit.

Narentanos, qui piratica rabie

Adriaticum sinum corruperant,

Classe aggressus iam profligauerat;

Cum ad hostium castra

Transfuga Fortuna

Nascentem freto tumulauit

Victoriam:

Et quæ Trophæis parabantur

Naues,

In Principis feretrum conuertit!

Totambelli in se ruentem molem

Venetus excepit Horatius.

Oppressi sanguine

Augustiùs qu'am Conchiliorum succo

Trabea purpurauit.

Mustulentus September

Feralem Ciuibus expressit

Vindemiam

Breuem '

Breuem quinque mensium Magistratum
Longo facinore illustrauit.
CANDIANO extincto,
IOANNES PARTICIPATIVS

Populi aura denuo ad Aulam Elatus est.

At fascibus iterum se post sex menses Abdicat.

## PETRI TRIBVNI

Elogium XVI.
Anno 888.



Vndique ruentibus hostibus Dum ferreus depluit imber, Se murum Æneum.

PETRUS TRIBUNUS

Oppoluit! Vrbis latus

Quod perduellium armis patebat Ab Arce ad D. M. Giubenice Templum Mænium propugnaculo

Loricat.

Planè vt videretur Cœli, Terreque armamentaria Ad Reipublica tutelam Conjunxisse.

Libertatem Patrie,

Ne Venetis vnquam migraret ex vndis Mersa vadis, Ferrea catena religauit.

Diceres

Hostes for is vincendos, Iam domi vinciendos, Catenis tradidisse.

In Hunnos, qui Italiam Ferro, ignique vastauerant,

Ausos, in ipsa Vrbis Viscera irrumpere, Ferrum, ignemque vibrauit.

Berengarium Cesarem infractum Veneto telo frangi polle monstrauit.

Be

Bellis fæliciter gestis

E Castris ad Astra migrauit,

Decem & octo Annos

Ducali cornu hostes petens.

### VRSIBADOARII II.

Elogium XVII.

Anno 912.



Non feram in spelæa Vrbes commutantem; Aut Ciuico cruore madentem arbitreris; Sed Vrsino è Polosiderum villis radiantem; Ad Terras accersitum,

VR-

#### VRSVM BADOARIVM II.

Cœlestemque illius fortitudinem,

Admirare,

Qua vilissimi Illirici

Mancipium factum filium

Sustinuit.

Ab illius seruitute

Se sibi ipse didicit subiugare?

Cudendi æris

A maioribus iura tradita

Rodulphi Cæsaris

Auctoritate

Roborata voluit.

Fasces,

Quos cateri venantur, venerantur, Ipse tanquam lignea Impedimenta

Exhumeris

Rejecit.

Ducalibus Phaleris

Cznobiticum pretulit Cucullum;

Vt Celi felicitatem in Terris

Delibaret,

Hanc in D. Felicis Asceterio quæsiuit.

O Ib

Ibi Angelorum mores æmulatus;
Ab ijsdem ad superos raptus est Orbes.
Cum Reipublicæ fastigium
Vndecim Annos Corpore,
Mente Cæli culmen insedisset.

# PETRI CANDIANI II.

Elogium XVIII.

Anno 932.



Fatis vltro pandentibus viam
Imperij fines protulit
PETRVSCANDIANVS.
Hic Sagittarium in Virgine

Vidit

Vidit,

Cum puellæ, quæ ad Connubia
Auro, gemmisque diuites
In Arce conuenerant,
Subita Istrorum irruptione

Subita Istrorum irruptione

Rapte sunt.
Olimærea in Arce
Aurum traxit Danae;

Tunc, mutata vice, Danaes trahebantur ab

Auro.

Nec Æneæ Turres Feminis, auroque tuendo Satis apta munimenta.

At qui Helenas sustulerant, Suo exitio inuenerunt Achillem.

> Euestigio Princeps Illos assequutus

Cum sanguine male partam Victoriam

> Euomere coegit: Hinc Iustinopolim Iustitiæ temeratæ

> > Latro-

Latronumque sedem espugnat.

Pacem petentibus hæc stipendia

Iussit.

Qui Veneres asportauerant,
Bacchum centum Dolijs captiuum
Venetias quotannis inferrent.
Ab Istris ad Comaclenses,
Quasi agitantibus ventis,
Belli slamma traducta:

Vrbem victam, ceu Draconum cubile, Igni placuit expiare.

Comacli funus
Principis funalia accendit,
Qui septem Annos sceptro

Terruit hostes.

San Pale In the Control of

P PE-

# PETRI BADOARII

Elogium XIX.
Anno 939.



Infælicitas exacta
Iucundum in fælicitate monimentum,
Validum in Aduersis
Munimentum fecit

#### PETRO BADOARIO:

Qui ex Illiricæ Captiuitatis Iugo Excelsa Imperij Iuga Repentè conscendit.

Ferreos pedum, Aureo capitis circulo

Commutauit.

Seruitutem expertus Libero Populo didicit dominari. Se subacto, Facilè alijs Iura dedit.

Patriam, quam bellis,

Victorijsque non valuit,

Pacis otio

Et Berengarij Cæsaris priuilegijs Extendit.

Angusto biennio Imperium gessit;

At Reipublicæ non penitendum.

#### PETRI CANDIANI III.

Elogium XX.
Anno 942.



Narentanos, piratarum lernam;
Sæpius domitos, numquam fractos;
Vt Aquatile monstrum
Tandem conficeret

#### PETRVS CANDIANVS III.

Frequenti prelio obtritos Penitus deleuit.

Pacis, quam petebant, prætium,

Tanquam repetundarum reos,

Collectas toto mari

Iussit soluere prædas.

Foris de hoste triumphans

Domi graue vulnus accepit.

Filius Throni consors

In medio foro

Parricidale in illum ferrum armauit.

Populi immane facinus vlciscentis

Diris deuotus

Victima cecidisset Natus,

Ni Pater ad nominis sui Petram

Gladiorum aciem allisam

Stupentem reddidisset;

Tamen Ciues, Patres, Pontifices

Tantum scelus cum Patratore

Vt luem ab Vrbe proscriberent,

Voluere extorrem;

Seq; non reuocaturos Iuramento adstrinxere.

Perduellis,
Foris in Patriam
Perduellionis extitit reus.
Ciuis Decus latronis dedecore fædauit
Reipublicæ Nauibus interceptis.
Filij flagitia in tela degenerant,
Et Genitorem extinguunt.
Parricidam voco, qui quoquomodo
Patrem occidit.
Princeps felicius occubuillet,
Si non alios liberos,
Quam liberam Patriam habuillet,
Ad cuius speculam

Vndecim Annos excubuit.

The second secon

#### PETRI CANDIANIIV.

Elogium XXI.

Anno 959.



Quàm sæpe Antidota Venenis peiora Fata parant. Eliminatam Pestem Postliminio intra viscera

# PETRVM CANDIANVM IV.

Periurij pænas dederunt, Cum Patriæ V terum

A Vipera cernerent lacerari.
Primum PETRI scelus
Bacchatur in Gyneceo.
Violato Thoro

In Thronum Adulteria induxit; Legitimam Coniugem, cum Prole Eiecit.

Medea mitior, quia non occidit.

A Domo in Forum,

A Foro in exteros sua flagitia

Transtulit.

Opitergium ferro, ignique distringit. Ex huius cineribus

In illum vltrices accensæ faces.

Reipublice Lernam, incendio abolendam

Furens Populus statuit: Extemplò Principis Ædibus Illati ignes;

Serpentem vt voret

Per muros flamma serpit;
Alta moles atro splendore
Coruscat,

Et grassante fauilla,
Regiæ fumat cadauer.
Diui Marci Templum
Furiales ingressæ faces
Principis funera accendunt.

Ille Aris, ad quas confugerat,
Et focis se proripiens
In Plebis ferrum

Mactanda victima incidit:
Insontem Infantem,
Nimis tenerum scutum,
Ferreo pectori stringit;

At cum Genitoris culpis
Inculpatus Puer
In frusta discerpitur.

Fortè ne mali Corui

Malum Ouum erumperet.
Tandem ad lanienas abiecti.
Huc tredecim Annorum

Infelix Imperium euasit.

# PETRI VRSEOLI I. Elogium XXII.

Anno 976.



Ferales ignes
Non furentis Plebis,
At Fatorum manus accendere.
Siue vt Vrbs infecta

Tyran-

Tyranno lustraretur; Siue vt ad Rogalem lucem Sanctissimum Ducem

Quærerent

#### PETRVM VRSEOLVM.

Hic Aulæ fastigijs

Ruinam agnatam timens Solium afcendit inuitus.

A Publico Bono Imperium

Auspicatur.

Numinibus vt litet,

Ambustum D. Marci Templum

Principisque Ædes magnificentiùs

Suo sumptu excitat.

Regum exempla Orbem componunt.

Reipublicæ facies

Cum Principe est mutata.

Religio, Iustitia, Clementia

Extorres rediere.

Impietas folum vertit.

Pietati arma coniuncta.

Foris Barium à Saracenis obsessum Penè ad humanos cibos compulsum

Anno-

Sabel.dee. T. lib. 4. Doglio.lib.2. Tarcag. 2. p. lib. 11. Annona recreauit,
Debellataque Barbarorum Classe
Asservit;

Victoriam Græco Imperio largitus.

Domi Valetudinario posito

Non Epidauri succis,

Sed Cœli, Terræque panchrestis Artuum, Animorumque Languoribus medebatur.

Principem, Patrem, an Seruum In Vrbis Scena prò Ciuibus Nobiliùs egerit, ignores.

Ferreos Aduersarios molli pectore fregit.
Fasces, quos semper fastidierat,
Cum Annum sustinuisset,

Abiecit.

Quàm humaniter inhumanus;
Quàm innoxiè Parricida!
Abrahamo fortior
Se Mystam gerens.
Vnico ictu Aulam, Vxorem, Filium
Se ipsum Christo Victimam
Iugulauit.

Nocte

Vt se Amoris, cui nocte litatur,
Sacrificium ostenderet.

Concubijs Vmbris connubia liquit, Quia lumini credidit, se tenebris credidit.

Ne caliget, dum caligo incubat, Abit è Patria.

Reipublicę diem

Media nocte diceres discessisse; Et Stellarum secum famulitium Adduxisse,

D. Romualdum, Guarinum Abbates, Marinum Heremitam.

Vrbis aquas deserit, vt Aquitaniam appellat. Cænobium, an Cœli Nobile atrium Ibi intrat.

Vetus Imperator Sacre militiæ Tirociniù init.

Post bella triumphans

Cœli Capitolium insedit.



#### VITALIS CANDIANI

Elogium XXIII.

Anno 977.



Ex obruto, & adhuc fumanti Genitoris Rogo
VITALIS CANDIANVS

Venetum Imperium

Irradiatura flamma recaluit.
Hæc Othonis Cæsaris vmbras
Noctem Patriæ ob cæsum Patrem
Minitantes abegit.

Sinè fumo in Aula emicuit.

Ex Corporis valetudine

Animi sanitatem contraxit.

Satis habuit
Vnica solis orbita
Gloriæ metam attigisse.

Hinc Curiæ curis nunquam curandis

In Solio relictis;

Hilares dies

In D. Hilarij Ædibus quæsiuit.

Ibi quid inter Cœlum Cœnumque distet

Edoctas;

Per humilia Claustra Ad sublimia Astra Sibi aditum patesecit.



# TRIBVNI MEMMII Elogium XXIIII. Anno 979.



Adhuc Monachus in Solio!
Ne mireris Lector,
Religio Dei Timori nupta
In Veneto Throno

Pudico è Thoro hæc puerperia effudit:

Quorum Vnus

TRIBUNUS MEMMIUS

Dum Principem ageret,

Benedictinæ Militiæ se Tribunum gessit. Insulam, quam D. Georgius Miles insederat,

IOANNI MAVROCENO

Cenobitice Legionis Primipilo legauit;

Vt in Reipublice hostes

Hostijs litaret, lingua pugnaret.

Aquis circumfusas

Monachorum voluit acies,

Vt in illis cupiditatum fulmina exstinguerent.

A continenti distractos,

Vt à Terra se penitus divisos scirent.

Cum Solum illi sorderet,

Cœli Triumphos agitabat.

Hinc viarum exploratorem

Mauritium filium præmisit.

Ipse Cæsaris Othonis iras,

Ciuium rixas detestatus,

Posito Diademate

Canobitica Galea armatur?

T Cum

Cassinensis sodality Canobium. Cum filius in D. Michaelis
Ipse in D. Georgij militaret castris
Defecit.

Annos quatuordecim Republica gesta.



#### PETRI VRSEOLI II.

Elogium XXV.

Anno 991.



Qu'am blandum fortuna risit
PETRO VRSEOLO!

Sub rerum gestarum,
Triumphorumque mole,

Penè

Penè hæcingens Petra laborat; Sub suo Celo penè nutat Hic Atlas.

Alij bellatores ad Vrbium Excidia,

Hic ad cunabula natus

Eruderibus Gradum eruit:

Ingentes ibi excitat moles.

Maximo Templo

Diuorum extinctas exuuias

Viuas excubias ponit.

Venetijs, Ducis lares, larariumque

Complet.

Ab Vrbe Orbem prospexit. Italiæ, Ægypti, Syriæ Sibi conciliauit amores.

Orientem, Occidentemque

Amicitiæ ponte

Suæ Patriæ coniunxit.

Hinc Basilius, & Alexius

Cæsares,

Quà patebat Imperium, Venetas Merces immunes voluere.

Ami-

Amicos officijs, hostes pralijs Debellauit.

Narentanos toto mari Velut indagine clausos lacerauit, Et iræsuææstu ad littora proiecit. Qui ne Pelagi tempestatibus Etiam in solo iactarentur Pacis Serenitatem Aureo Imbre redemerunt.

Hinc triumphanti Classe Histrorum, Liburnorumque

Littora lustrauit.

Vrbes, Prouinciæque Quodam Fortunæ torrente Ad Venetum rapiebantur Imperium.

Parentium, Pola, Iadra

Taurunum, Tragugium, Spalatrum Et Epidaurum

Se sponte simul tradidere.

De Corcyra Melæna, quia renuebat Sumptum supplicium.

Phari Infula

Adriatici Maris dominium, de quo cum Venetis con tendebant, cedus Naventani.

Nicolaus Do .. glionibift : Venet. lsb.3.

Sabel. dec. 1. lib. 4.6.5e

Tarcag. 2.p. lib.

Vali-

Validissimum Piratarum munimentum
Diutina preda scatens
Ausa Imperium detrectare euersa.
Domum insolita fælicitate reuersum
Otho Cesar crebris colloquijs
Quasi Virtutis, & Fortune Simulachrum
Veneratus est.

Primus auream induit clamidem Hic dedit, vț in aureo paludamento Venetus Princeps radiaret.

Marcellus in buius Principis ge- Numinibus quoque VRSEOLVS Vrbem
fis .

Impleuit.

D. Barbarę, vt barbaros arceret, Patriæ bellis Bellonam

Tormentorumque Præsidem se præstaret, Illius Reliquias

Bizantio Venetias à filio Ioanne Vehendas, curauit.

Cum de Solo triumphos egisset ferro, Ante discessue Terra Celos auro expugnauit, Pauperum sibi centuriatis Cohortibus.

Decimo octavo bellorum Anno Patriz trophza supernis arcibus Locaturus discessit.

OTHO.

## OTHONIS VRSEOLI

Elogium XXVI.

Anno 1009.



## OTHO VRSEOLVS

Vrbis delitium,
Naturæ labor
Maiorum compendium

San-

Sanctitatem Aui, Patris felicitatem
Sua magnitudine superauit
Non dum quartum compleuerat
Lustrum

Cum Vrbis inauguratus Imperio Orbis Imperio se parem præbuit. Per oris maiestatem

Inclusum pectore numen

Erumpebat.

Morum elegantia Vel in gelidos Sarmatas Amoris faces accendit.

Geta Gentis Rex,

Vt suam erga Othonem testaretur Flammam

Sororis suæ Nuptiales Tedas In illius thalamo ardere voluit.

Domi Numam, in Castris Cæsare affirmares,

Adrianos ausos in Rempublicam

Tollere animos

Bello fractos, Spolijs spoliatos Supplices, amicos dixit Marcimurum Illiricum Iadræ infestum

Ca-

Castris exutum coercuit! Histros, Dalmatasque, Qui in Patris verba iurauerant, Cum in fide nutarent, Classe territos Sacraméto adstrictos stabiliuit Sed hem quam citò Patrię fælicitati Fata inuidere! Dominicus Flabanicus Triumphos, fortunamque Venetam Vnica tragula traiecit Principem Optimum vi oppressum Barba abrasum Syllana crudelitate proscriptum Ad Pelasga littora abiecit. Ibi Vitæ fabula peracta Orbis è Theatro Vrbe lachrymis plaudente exiuit; Quindecim Annorum Serenitate Imperio perbeato.



#### PETRI CENTRANICI

Elogium XXVII.
Anno 1026.



Non minus quam Otho Princeps, Patriæ fælicitas Hostis est iudicata. Quæ dire illius discessum
Insequutæ?
Vrbe in partes discerpta
Hostes vndique irruebant.
Tantæ Numinis Iræ,
Othonis iniurias vsciscentis,

#### PETRVS CENTRANICVS

Par non fuit

Vix frementium Ciuium Sedauerat tempestates;

Cum Pepus Aquileiæ Patriarcha Suo, Corradique Cæsaris Bino agmine Gradum corripuit

Bino agmine Gradum corripuit, Venetamque Arcem insedit.

CENTRANICI, siue infortunium,

Siue ignauia

Othonis desiderium irritauit.

Hinc quarto à Magistratu Anno Ducali Trabea exutum, Solitarij Cucullo indutum Eijciunt.

Legatos Constantinopolim mittunt Vt perdita Patriæ Bona

Cum

Cum Othone reuocent;

At illum Fata Reipublicæ irata rapuerant. Dum Otho opperitur illius Imagini saltem Vrso scilicet eius fratri Gradi Antistiti,

Imperij habenas Patrestradendas censuere; Verum eius interitu comperto,

Et complorato

Vrsus Curia discedit, Dominicus Vrseolus Hanc inuadit;

At vna tantum nocte potitur Iurè nocturnum Principem dixeris, Qui solem amplius non aspexit.



#### DOMINICI FLABANICI.

Elogium XXVIII.



#### DOMINICUS FLABANICUS

Dum Patriam fugit Patria illi cum Imperio occurrit. Ciuium Studjis, absenti PrinciPrincipatus collatæ secures;
Quas vt Rempublicam securam
Redderet

In Tyrannidis (quam expauescebat)
Colla strinxit.

Vrseolam gentem,
Quæ Dominium sibi meditari
Videbatur,

A Magistratibus, Patriaque eliminat, Veritus ne ex Vrseola in magnam Vrsam Euaderet,

Libertatem Reipublicæ discerpturam.
Tum Senatus Consulto decretum
Principis Consortes, hæredesque
Auerruncandos.

Toto Ducatus decennio Nil aliud ab illo gestum, Tanquam hoc solo facinore Patrato,

Multa sæcula æquasset

Qui libertatem Patriæ

Asseruerat.

#### DOMINICI CONTARENI

Elogium XXVI.

Anno 1009



Iam Illirice Vrbes quasi quodam Fato
A Veneta fide desciuerant,
Et apertè rebellabant;
Cum

#### DOMINICUS CONTARENUS

Solium ascendit.

Vt simul omnes opprimat Vna Iadra Hidra rebellionum obtrita,

De ceteris triumphat.

Ferocem hostem Robertum Guiscardum,

Apulæ instar musce sæpius acceptis cladibus, Sæpius ad cadauera bellis redeuntem,

Suorum exercituum sanie satiauit.

Pontifice Maximo iubente,

Pepum pugnacem Aquileix Præsulem

Paci adoleuit;

Cũ vnico prelio renascentia bella trucidauit.

Cum Henrico Tertio Casare

Percussit fedus, vt hostes percuteret.

Foris domitis perduellibus,

Duas Domi sacras Ædes

Ad Patrix tutelam,

Velut geminas arces excitauit;

Alteram D. Nicolao in Littore,

Vt ibi Bellorum tempestates frangerentur

D. Benedicti cohorte peruallatam

Ponic

Alteram

Calfinense Cano-

Alteram in Vrbis meditullio, Cœlestium Legionum Duci Diuo Michaeli, vt secum militet Extollit.

Qui viginti sex Annos
In Patriæ specula excubias
Egerat,
Mortuus adhuc in littore,
Summo ad D. Nicolai monumento
Positus excubat.



## DOMINICI SILVII

Elogium XXX.

Anno 1070:



Elettus Princept in Ade D. Nico in ad Littus Calinenf. Canobio clara.

Ex hoc Principe amplissima Gens Belegna origina ducit,

Ex veteribus Vr bis monimentis. Quid nisi Pium expectares Principem, In Sacro D. Nicolai Delubro Solio inauguratum,

DOMINICVM SILVIVM?

Im-

Imperium nactus in Templo,
Quasi vicem rependeret
Templorum nitori,

Magnificentissime desudauit?

Diui Iacobi Riualtini primum Vrbis Fanum Ætate fatiscens, primeuæ restituit Iuuentæ.

D. Marci lateritiam Ædem
Marmorum fulgore micantem,
Tessellatarum Imaginum
Stupore animatam,

Orbis portentis exequauit.

Ab Aris Arma contra hostes capessit,

Nicephoro Cæsari,

Cuius Sorori nupserat, Commilito, Normannos maritimo bello laceratos

Dirrachio eiecit,

Secunda pugna, non secundo Numine, Eodem freto commissa Acie,

Veneta Classis sada strage trucidatur.

Hem quantum Fortunæ, & victoriæ sidas!

Muliebri volubilitati vtraque addit alas,

Meritorie nunc his nunc illis Prostant in Castris.

Post

Sabell.dec.x.lib.4 Deglion. lib. z. Tarcag. z. p. lib. Post quatuor sustra, & tres Annos Imperij Defunctus,

Ad D.Marcife.

A Diuo Marco,
Cuius Templo allaborauerat,
Cœlesti, terrenoque Templo
Excipitur.



#### VITALIS PHALETRI

Elogium XXXI.

Anno 1084.



#### VITALEM PHALETRVM

Sibi Vitalem Patria sensisset, Ni Fata, perduellium pharetram In illius feretrum conuertissent.

Aa

Ta-

Fatis tamen factis obluctans;
Ne quà in Rempublicam bella
Irrumperent,
Orientis oftia affinitate
Occidentis, Cefarum amicitia clausit.
Dalmaticum Imperium,
Quod belli Iure, Piratis perditis,
Sibi acquisierat Venetus,
Cæsariano Alexij Iure
Firmauit.

Quasi Veneta fortuna, sacri fontis Lustralibus ex Aquis emersisset, Hanc cum Ducis filia sibi natam Henricus Cesar adoptat.

Hinc in Rempublicam Priuilegiorum decora

Congessit.

D. Marcum qui nuper mortalit

D. Marcum, qui nuper mortalium obtutibus Se spectandum præbuerat, adorauit.

VITALIS morti alas addidit, pro Alexio Infelici Classe

In Robertum Guiscardum pugnans;

Qua cæsa & ipse cecidit

Cum stetisset in Imperio Annos XIII.

VI-

Cesw Principis Naram exsacro konte suscepti.

#### VITALIS MICHAELII

Elogium XXXII.

Anno 1096.



Ad cruentum Crucis Vexillum
Vrbanus Pontifex
Orbem ciebat,
Cum

A2 2

VI-

#### VITALIS MICHAELIVS

Ducis gestamine est insignitus!

Verè

A Numine dixeris disposita tempora; Vt Vitale signum,

Quo Cœlestiu Copiarum Princeps Michael In Dei rebelles pugnat

MICHAELIO PRINCIPE

Cum Christi perduellibus conferretur.

Tunc Veneta Pietas

In Armis emicuit;

Cum facris è Regionibus

Impios arcendos,

A Pijs Principibus

Conclamatum est.

Ducentæ Naues

Maximo apparatu graues

In Syriam missæ,

Vt glebas Christi Cruore madentes Suo sudore Venetus miles

Irrigaret;

Et generosa sanguinis opobalsama Fundens

Sy-

Syriaco solo opobalsama Non inuideret.

Tante expeditioni

Henricus Contarenus Episcopus,

Et Michael Principis filius Imperatores dati.

Quantum operum, & Victoriarum His ducibus molitum est!

Pisana Classis, quia apud Rhodum

Lacessierat, lacerata.

Ionium Mare triumphatum

Remugijt.

Excisa Myra, mira Patrans Nicolaus

Vt nobilius hospitaretur

Traductus Venețias.

Pamphili, Cilicique freti

Oræ vastatæ.

Ascalon, Tiberias, Caifa

Quia Auerse, euerse.

Sic ad Orientem.

Ad Occidentem quoque

Victoriarum ordo nauigauit.

Cum Calamano Pannonum Rege

Aa 3 Fe-

Sabell.dec.1.li.5
Igliesca p.1 lib.5
Sigon de Regno
Ital. lib. 9.
Tarcag.2.p.lib.

Fædere icto;

(Vt Septentrionis quoque

Cum Principe, plaga militaret)

Graco, Illyricoque Mari

Casi Normanni.

Brundusium debellatum,

Littora deuastata.

Hostium manubie domum vecte.

Matildi, Principi fæminæ

Auxiliario Agmine parta

Ferraria.

Diuo Benedicto Commilitoni
In Padouetuli Abbate

In Padouetuli Abbate,

D.Cypriani Templum, census,

Et latifundia largitur.

Quatuor Imperij Annos

Tot triumphis Princeps cumulauit.

Demum victrices Syriæ Palmæ

In feralem Venetijs degenerauere

Cupressum.

Sub qua ad Diui Zachariæ Cubat.

Jubat \2/

);(

## ORDELAPHI PHALETRI Elogium XXXIII.

Anno 1102:



In
ORDELAPHVM PHALETRVM
Cum Michaelij fortuna
Dignitas est translata.
Bellicoso Iuueni

Ar-

Armis strepens contigit Ætas. Post nuptiales tedas Cum Matilde Regia famina, Quasi Martem genuisset, Orientalis belli sequutus est faces. Centum Nauibus Baldouini castris robur adiecit. Regijs, Venetisque coeuntibus Viribus, Iuribus Rapta Ptolemais, direpta Sydon, Et mon incruenta victoria Expugnata Berythus, His adiecta Faunia apud Nili ostia. Tam strenuis Commilitonibus A Baldouino fixa trophæa, Nimirum vt toto Hierosolymitano Regno Regio Iure vterentur.

Syriæ fortuna translata in Italiam; Hinc Pannones, Taruisini, Rauennates Bellum conflant.

At vnico prælio ad Bebbas profligantur, Tum gemino incendio Ciuitas conflagrauit.

Dice-

Sabell dec.1.11.5 Deglion, lib. 2. Tarcog. 2, p. lib. 22. Diceres, lætis ignibus
Epynicia celebrari.
At fatalis Cometes
Illis exarsit in flammis.

Liburnorum defectio,

Principisque funera sunt sequuta.
In Calamani Pannonum Regis
Iterum rebellans Iadra iurauerat.
At domita, cum reliquo redit Illyrio.

Hinc Croatiæ superatis iugis, In subjectam Regionem Veneta Arma tonuerunt.

Ex penetratis claustris Victoria prodiuit.

Vectigalis Prouincia facta est. Pannonico incendio vix obruto Alterius belli flamma prodiuit.

Hanc vt mari extinguat, Cum Classe Princeps irruit.

In Acie dum primus fortissime dimicat, Illius vitæ telam, vibrata tela proscindunt.

Bis nono in Aula emenso Anno Ad D. Marci Tumulatur.

DO-

# DOMINICI MICHAELII Elogium XXIIII,

Anno 1117.



En alterum ex Veneto Throno
In Syros fulmen euibratum
DOMINICVS MICHAELIVS.
Hic non cunctando.

At

At festinando Ad Orientem Christianam occidentem Restituit Rem. Septingentæ ligneæ Vrbes Mari innatantes, Pluresque & ferree Prouincia Vrbem vnam Ioppem quatiebant; Cum velute Cœlo Cum Argonautarum Naue DOMINICVS foluillet, Inhosticam Classem derepente Desæuijt. Hæc cladis documenta, Naufragijs opertum mare, Prætoria capta Triremis, Obsidio soluta, Opimis spolijs Venetus diues.

Calisto Pontifice hortanse, ducensis Naubus Prin ceps in hostes mo ues.

E triumphato Mari,
Ad Tyri concussa menia conuolat.
Ibi à Regalibus secunda
Veneta

Rutilant Vexilla,

Sabell. de.1.lib.6
Igliofca pp.lib.5
cap. 18.
Tarcagn. 2. p.
lib. 12.

Et quasi militari alea
Fortuna cum DOMINICO
Vrbem decoxisset,

Illius oppugnationem Veneto destinat:
Hic per cadauerum tumulos
Ad muros repit, hostes rapit,
Mœnia diripit.

Tanti laboris munus,

Tyri Ascalonisq; sectum datum Imperium: Hinc Victorijs onerata Classe

Princeps Domum repetit;

Cui, vt in via quoque triumphet, Capillos præbet Occasio.

Emmanuel Cæsar

Belli facem vibrauerat in Rempublicam, Illam DOMINICVS Rhodi excidio,

Sciros populatione extinguit.

Numinibus quoque Græciam spoliat.

D. Theodori sacras rapit exuuias;

Quasi Insularum curreret Fatum, Samos, Mitylenen, Andros,

Flammis comburrit:

Hinc Methonem milite, & commeatu

Com-

Communit.

Transfugam domat Iadram, In side sirmat Illyricum.

Patrijs laribus aliud quoque Numen adijcit?

Diuum Donatum;

Cuius Ossibus Vrbem donat.

Charitatis sux erga Patriam Monimentum

In Charitatis Æde excitat.

Tum ipse cadit,

Vndecim Annos sceptro,

Gladioque felix

Ad D. Georgij Maioris Templum Regio nitet Mausoleo. Canonicorum Lateranensium Templum (haritatis Titulo erigit .



#### PETRI POLANI

Elogium XXXV.

Anno 1130.



Disce quam omnibus sæculis
A maximis Principibus
Venetum sit Solium veneratum.
CONRADVS, ET EMMANVEL

Cx-

Cefares, Orbis Capita

Dum inuicem colliduntur,

#### PETRI POLANI

Ducalem Vittam, ad Imperij Vitam Fracto vertice religandam

Implorant;

In illum Pacis, Armorumque Conijcientes arbitria.

En quæ Cæsarianæ Laurus Non excutiunt fulgura,

Veneta æstuaria extinguunt?

Hic mare otiatur,

Vt hinc Vrbes otia petant.

PETRVS Orbe in Cesaribus composito, In Castris se ferocem Iuuenem,

In Senatu maturum exhibet Senem.

Eodemque tempore

In hostes se Petram vibrat pro Patria,

Et ex suo Polo, annos depluit beatos.

Supplici Fano, ne Rauennæ,

Pisauriq; ferro profanaretur, statuit opé ferre.

Assertam abhostibus Vrbem,

Bb 2

Ve-

Veneto Imperio vectigalem fecit. Pisanis agminibus insurgentibus Dum bellum sederet, Pontificis auctoritate, Principis virtute finitum est. Hinc Patauini, qui hactenus ferro certauerat, In Venetos aquas pugnant. Furentes Medoaci fluctus Vt Vrbem populentur effundunt. At quantu aque, tantu sanguinis profuderut; Tandem supplicibus data Pax, Emmanuele Cæfare Aduersus Rogerium Sicilie Regem Auxilia petente, placuit bello prosequi Græciæ Tyrannum, Imperij parricidam.

Saholl dest lib.7 Ture 184. 2. p. 1.b. 12.

> Quas in Epirum, Peloponnesum, Eubœam, Bœotiamq; ipse faces accenderat,

Suæ Sicilie ardere,

E Pelasgo pelago fugatur Rex.

Vt ferarum lustra lustrarentur, aspexit.

Princeps tribus lustris, tribusq; Annis
Fascium positus,

Morbo in castris contracto, Domi perit.

DO-

## DOMINICI MAVROCENI

Elogium XXXVI.

Anno 1148.



## DOMINICUS MAVROCENUS

Quasi Syriaci belli,

Cui opera, consilioque interfuit Trophęa Orbis spectaculo proponeret;
Bb 3 In

In D. Marci Foro,

Turrim Cœlo minantem excitauit.

Diceres per Alpium Aggerem,

Iterum Gigantes Olympum adoriri,

Ni Veneta Pietas,

Deum propius veneratura,

Sublimi se mole erexisser.

Erubuit Ægyptus,

Pharum, Pyramidesque suas

In vnam Venetiarum Turrim traductas.

Ab hac mole ad Fana construenda,

Pius Princeps conuertitur.

Alterum Dei Parenti,

Alterum Matthæo Apostolo

Sacrat.

A Templis, quibus litauerat,

Bella auspicatur.

Anconitanos Piratas

Maria infamantes,

Vt Maris famem explerent,

Aquis elixandos mergit.

Illorum Ducem, ne Æquor, Terramue

Pestilenti spiritu afflaret,

In

In Aere patibulo sublimem, Expirare jussit. Illyrici latrones Polæ obsessi Annuo vectigali Pacem Redemerunt. Parentium quoque Vt tributis pareret imperauit. Bellis fatigatus Princeps, Cum Sicilia Rege Guglielmo, Et Anconitanis fœdus init. Clausis Iani foribus, Cœlestes illi patuerunt, A suscepto Sceptro Anno octavo.



### VITALIS MICHAELII II. Elogium XXIIII.

Anno 1117.



Vix Reipublica gubernacula

Susceperat
VITALIS MICHAELIVS II. Cum è Pacis vtero, belli tempestas effusa est. Penè

Penè cum Pisanis amicitix scedere Icto,

Ænobarbus Cæsar Quia Alexandrum III. Pontificem Tuebantur,

Venetis se perduellem dixit! Hoc classico excitati

Veronenses, Patauini, Ferrarienses Simul in Rempublicam feruntur.

Cum hostium numero

Victoriarum numerus, excreuit.

Quæ Adrianæ Regionis incendio Claruerunt.

Mox altera funestior
Præliorum fax,

Pelasgus Cæsar exurgit.
Subito turbine

Spalatrum, Epidaurum,

Tragugium corripit.

Plus cladium ab eius fide,

Quàm ab Armorum perfidia illatum.

Minus hostis, cum hostis, Quam cum amicus.

Troia-

Troiani equi fraudes renouauit; Nunquam magis impius, Quam cum Pius.

In fœdi fragum ergo Conclamatum est bellum. Insidiarum vltrix subitò Classis enata.

Intra centum dies totidem captæ Naues.

Quibus è vestigio deletur Tragugium,
Deuastatur Epidaurum,
Illiusque in mænibus erecta

Cæsariana vexilla lacerantur.

At Pelasga Ars, Classem Cum Principe Duce delusit.

Arma, que hasta non valebat,

Chalcide ad Euripum

Astu superauit.

Fontes suo scelere facit sontes; Iubet vt medicato mors latice

Latitet;

Vt dum siti cogente Venetus miles lætus bibit, Lethum bibat?
Vidisses Triremes in ferales
Acherontis versas Carinas
Per mare ad Stygia vadere
Vada.

Hac miseranda lue
Tota Iustiniana est deleta Gens,
Vt etiam Venetiæ suis Fabijs
Superbirent.

Tot Patriæ soles
Qui occiderant Mari,
In Patrio littore emerserunt.
Ibi Nicolaus Iustinianus Monachus,

Vt mortuos viuis suscitet, Exequiales faces

Hymenæi tedis commutat.

D. Nicolaus, cuius in Asceterio Militabat,

Se Pronubum præbet; Pontifex Maximus Thalamum Sacrat.

Quid mirum si ex tam sacro Connubio In Littore positive Comobium Divi Nicolai.

Nicolai Iustiniani, Et Annæ Michaelie Principis filiæ Tot Diuorum myriades, Heroumque agmina emanarunt. Ferales Classis reliquia, Animata cadauera Patriam appellunt, Vt in tumulum vertant. Vrbem vmbris, manibusque implent, Ciuibus spoliant. Peste Populum populata, Armatur hic in Principem; Qui vnius manu confossus Omnium manibus litauit: Publico furore in mærorem conuerso, Ad D. Zachariæ funeratur; Cum decem, & septem Annos Reipublice Præfuisset.



### SEBASTIANI CIANI

Elogium XXXVIII.

Anno 1173.

Ciana Gens poflea dista Zanc ex fulso Faraldo Hist. Venet. & Doglion, Hist. Venet. lip. 5.



Cum Reipublicæ moli
Robustos supposuit humeros
SEBASTIANVS CIANVS
Saxeos Oratores, Immanes Columnas
Cc Imò

Imo teretes Alpes Græcia gratulatum misit Venetias,

Quæ in D. Marci foro posite,
Patres, Heroum metas

Principem, Patriæ Columnam, Columenque declamarent,

Hic Riualti fluctus sub immensi Pontis

Iugum misit;

Vt totum Mare

Venetum disceret Imperium pati, Cuius compede in Riualti Ponte

Ligabatur.

Emmanuel Cæsar Venetæ inuidens gloriæ, Toto Orbe Reipublicę hostem quęrens, Anconitanos ab illius sædere

Seiunxit.

At Fortuna Vrbis velificata Fælicitati,

Roma cum Alexandro III. Pontifice Romani Maiestatem Imperij Traduxit Venetias.

De

De Federico Ænobarbo Pontificis hoste A Sebastiano triumphatum. Pace bello parta,

Cesaris diadema, ceu aureus Arcus Victoris Pontificis calcatur sub pedibus.

Alexander cum in vno Ænobarbo Totum debellasset Orbem, Triumphi premium Veneto Imperij ornamenta dedit.

ARGENTEAS TVBAS,

Quibus victoriam Fama loqueretur.

AVRATA VEXILLA,

Vt prætiosum bellum, pro se gestum, Præliorumque neruos Aurum ostenderet.

Quo Reipublice hostibus funera
Minaretur.

ANVLVM,
Quo Tetidi, Veneti Imperij
Desponderet Coniugium.
PLVMBEAS BVLLAS,

Vt Veneti Senatus grauitatem

In Diplomatibus prædicaret;

Cc 2 Prin-

Principi quoque adiectæ Phaleræ.

#### **GLADIVS**

Quo Dauidis instar Gigantes Prosterneret.

SEDES, ET VMBELLA,

Vt sub Pacis otiaretur Vmbra.

AVREA PVLVINARIA,

Vt Veneto Senatui Ceu Deorum Puluinaribus,

Pro Orbis Incolumitate,

Vota nuncuparentur.

Tanta Gloria SEBASTIANVS

#### Auctus

Principatus extremis respondit exordijs, Quæ Aureo in Populum esfuso congiario Est auspicatus.

Vt se Aristocraticum præberet Principem,

Potentie solem

In plura Magistratuum sydera Est partitus.

Post sex Principatus Annos, Terras linquens

Primus spargit numos in Populum.

Vt

Vt Patrix Patrocinio insisterent
D.D. Marcus, & Iulianus,
Bonorum suorum hæredes nuncupauit.
Ad D. Georgij Maiorem Ædem,
Quam profusæ Pietatis largitate,
Censibusque ditauerat,
Vbi ante Obitum Cucullum induerat,
Sepulchrali Saxo honoratur.



## AVRII MARIPETRI Elogium XXXIX.

Anno 1178.



### AVRIVS MARIPETRVS

Aureus Veneto Mari

Depluit Imber. Vtinimicum suo Nomini amandaret ferru,

Cum

Cum Ferrariensibus, Pisanis, Pannonibus
Armorum inducias componit.

Casarem quoque Andronicum

Cæsarem quoque Andronicum
Sibi Amicum conciliat.

Sed statim, & sinè mora

Quartò rebellans Iadra bella concitauit?

Cum Pannonibus, ad quos defecerat,

Vrbe, & Arce pugnatum est.

Mox itur in Syriam.

Ptolemais secundò à Christianis obsessa,

Vt iterum vinceretur

Fatalia Reipublicæ Arma expectabat.

Speciosus de Saladino triumphus suit;

Qui vt se Brutorum

Metuendum ducem oftenderet,

Serpentes suo Exercitui centuriauerat.

Nescias cum hominibus, an cum belluis

Cruentius bellum fuerit.

Certè Saladinus Salo fugatus;

Eius Classis lacerata.

Aquis præfocata monstra.

Subactæ Ptolemaidis

Ad Venetos

Sabell.de.1.lib.8 Doglion, lib. 3. Prima Iura rediere.

Ne Vrbs foris triumphans domi seruiret,
A Sapiente Principe in sex Classes distributa.

Totidem dati Consiliarij,
Qui suis Tribubus consulerent.

His quadriennio Ducatus gestis,
Terrenum abiecit sceptrum,
Crucis apprehendit, & ad Sanctam Crucem

Monachus concessit;
Ibi superos petenti date Inferiæ.



# HENRICI DANDVLI

Elogium XL. Anno 1192.



En Veneti Imperij Iuuenta Præliorum, triumphorumque plena; In qua

HENRICO DANDVLO DVCE Orbi Paul. Æmil. Lib 6. Turcell. Lib. 8.

Orbi Terrarum par esse cepit. Iam Istris, Liburnisque Sæpè rebellantibus, tandem domitis, Transmarina trophæa agitabat. Innocentij III. hortatu In ruentem Orientis Thronum Totum vrget Occidentem. Mare velis operit, Et Galliæ, Belgij, Allobrogum, Burgundiæ, Italieque robora Pelasgo littori exponit. Græci Imperij Fata Alexij Tyranni facta Properarunt; Hic Isaaci Nepotis Solium inuaserat; Indè eum Venetus gladio deturbat Legitimumque Cæsarem restituit. At breui Cæsariana Laurus Mortis petita fulmine exaruit. Bizantij Vitta

Baldouino Victima cadit.

Quam in frusta discerptam

A Myrtillo Veneno sublatus.

Ro-

Romano annuente Pontifice
Commilitonibus partitur.
Dandulus Cæsari Collega
Costantinopoli Sedem sigit;
Vtab Oriete Orbis auspicaretur Imperium.
Iam illi Fortuna allaborans
In Adrianopolim, Gallipolim,
Epirum, Eubæam, Spartam,
Cicladas, Zacinton, Cesalenen

Cretam Auro, à Ferrati Montis Domino Princeps mercatur.

Compluresque Regiones

Venetias effuderat.

Ab Auro transitur ad Ferrum,
Quo rebellans domatur Epidaurum.
Vt Patriam non Terræ tantúm;
Sed & Cœli Thesauris ditaret,
Mirabili Cruore,

Quo Christi essigies Berythi manauerat Sacrauit.

Qui nemini cesserat Fatis cedens, Constantinopoli ad Sophiæ Ædem Mausolæo conditur, Sextú Annú imperans. PF.-

Sabell.de. 1.lib.8
Gaufrid. Villarduinism (cmmēt.
Ighefca 1. par.
lib. 5. cap. 33.
Tarcag 2.par.
lib.13.
Turfell.Lib.8.

Athanasii, & Niceni (onc. testimonio roboratum.

## PETRI CIANI

Elogium XXXXI.

Anno 1205.



Quid solidum inter Mortales?
Veneta Fortuna
Cum Dandulo funerata videbatur,
Nisi sub

#### PETRO CIANO

Sebastiani prole reuixisset;

At feralibus bellis, cladibusque comitata.

Prima principis Cura,

Constantinopolis Prætorem

Marinum Zenum cum Patribus destinat:

Hic quatuor Equos æreos

Ttransmittens Venetias,

Visus per mare æneam quadrigam agitare.

Athene, & Achaia

Vt cum illis scientie, opesque

Vrbem commigrarent,

Se Patrum fascibus submisere!

Robertus Constantinopolis Augustus,

Imperij-Collegam charissimum

Venetum Ducem nuncupauit.

Quam breues Fortunæ blanditiæ?

Repente ex Creta preliorum nimbus erupit.

Minotaurus visus humanam cædem,

Vt satiaretur reposcere.

Plus negotij cum vna Insula,

Quàm cum ceteris Regionibus fuit.

Belloru Rebellionumq; Lernam appellares.

Dd Vix

Turfell. Lib. 8.

Vix vnius defectionis incendium obrutum, Cuex Infideli cinere alterius faces recalebant.
Vt disceret Fidem colere,

Ciuium, Patrumque eò deductæ Coloniæ. Cretense dictamum serru non expungebat Sed prouocabat.

Nunc Epirotam, nunc Ligurem
Defectionum Auxilia petere;
Interim Pisana & Ianuensis classis,
Ad Nicopolitanum Epiri sinum,
Ab Alexandro Bondumerio,

Mirabili virtute laceratur.

Tandem Ligustico, Venetoque sanguine Gnossicum est extinctum incendium.

Vix spiritum fatigatæ Acies Sumebant,

Cum Patauini bino Agmine irrumpunt. Fortè vt Cretice Palme Italo solo adolesceret. Bis Castris exuti, Pacem vix impetrant.

Martis ablegatis facibus,

Himenæi Tede in Principis Aula spleduerut,
Tancredi Siciliæ Regis
Filie nubit.

Dum

Dum Coniugiú colit, Virginum Ædem erigit.
At solium petitum bellis perosus
Otia in Diui Georgij Cænobio quæsiuit.
Monachus ibi feriatur & suneratur,
Ducis persona in Mundi sabula;
Viginti Annos egregiè peracta.

Ducale Cænobiñ Montalium. Virginum appellatum excitat.



# I A C O B I T H E V P O L I Elogium XXXXII,

Anno 1229.



Incitatissima pralijs atati
IACOBVS THEVPOLVS

Ardens datus est Princeps. Vniuersum penè Orbem

In

In ferrum

Creta degenerans afflauerat.

Hanc Ioannes Vatacinus,

Mytilenes Dominus

Descitam classe propugnauit:

At in eius Agmina Elementa pugnauerunt.

Terra Pratoris Copijs,

Mari Ventis, fluctibusque

Ceu maritimo bello profligatur.

Ad Cretam Domitus, adhuc contumax,

Formidolosius cum Esagorato Rege

Prælium conflat Vatacinus.

Terrestri, maritimaque obsidione

Bizantium quatit.

At

Leonardo Quirino, Marco Gussono

Ducibus

Fusi, debellati.

Prostratus Vatacinus, surgit audacior,

Grauiori apparatu Vrbem aggreditur

Vtà Ioanne Michaelio

Constantinopolis Pretore,

Etiam tertiò vinceretur.

Dd 3 Mox

134

Mox Gregorio Pontifice receptui canente; Cum Liguribus rixarum auctoribus, Pactæ Induciæ.

Verum Ezelini Tyranni & Federici Cæsaris

Ex Patauino latere tempestas detonuit.

Hæc Myoparonum celeritate fracta

Euanuit.

Nec data mora,

Prò sœderatis Liguribus in Pisanos

Andreas Ducis filius Imperator mouet.

Rebellem Polam igni distringit.

Ranerius quintò Refugam

Iadram domat.

Cui vt ad Pannones claudatur Ostium, Princeps à Rege Bela

Omnia in Iadram Iura mercatur; inde Taruisini, & Ferrarienses

Ferrum exacuunt.

At illorum Acies à Veneti gladij acie.
Obtunduntur.

Vt non Legionibus modò, Sed & legibus Vrbem Princeps tueretur, Iuribus Iura dedit.

Fe-

Feciales, quos Quinqueuiros adPace appellat,
Petitionis Magistratum,
Vrbis scilicet Prætorem instituit.
Hinc DD. Ioanni, & Paulo
Velut Venetis Castoribus
Maximum Templum ponit.
Ibi se humandum iussit,
Cum quatuor lustra
Curiam Maiestate impleuisset.



# MARINI MAVROCENI

Elogium XLIII.

Anno 1249.



Non temporum interualla,
At facinorum magnitudo,
Principum metitur ætates.
MARINVS MAVROCENVS

Qua-

Quatuor tantum in Throno Annos exegit,
At operum mole plurimos.
Septuaginta quinque Patrum, Ciuiumque

Colonijs, Feudi Iure

Cretæ dilargitus est solum,

Vtad Venetű Solium tot fidei vinculis ligaret.

Cydona Romulus,

Quam Ædificiorum, Ciuiumque frequentia

Visus à fundamentis erexisse.

Ezelino Tyranno eiecto

Patauinam Vrbem asseruit.

Patres Patriæ sydera ad-Ciuium salutem

Nocte voluit vigilare;

Ideo Duumuiros, quasi duos

Nocte aperuit oculos.

D. Marci Primicerio,

Vt Ducale Templum Augusto Mysta

Resplenderet,

Pontificias phaleras impetrauit.

Cum ex Curia morte decessit,

Ad D. Marci vestibulum secessit.

Huius stēma primum Senatus Consulto iussū

Æternum Delubri pariete pendere.

RA.

# RANERII ZENI

Elogium XLIV.

Anno 1252.



Romana Virtus transmissa ad Venetos, Emulam, & Bellatricem Ianuæ est nacta Cartaginem. Multos illic Annibales,

Plures

Plures hic inueneris Scipiones.

Quorum vnus

### RANERIVS ZENVS.

Hoc Principe Martis sydere Ptolemaidi, in D. Sabæ Fano, Inter vtramque Gentem Furialis, & plusquam belli

Accensæ sunt faces.

Hæ in omni Equoris sinu, Portu, Promontorio exarxere!

RANERIVS vt hostem feriat,

Cum Manfredo Siciliæ Regefædus ferit.

Tum in ipso Ptolemaidis Portu,

Aquis ignibusque Ligusticam Classem

Lacerandam tradit.

Quæ, vt iterum vincatur, emergit. Denuò ad Tirum pugnat,

Vt illius Murices suo sanguine

Satiet.

Non diu Veneta stetit Victoria.

Michaeli Paleologo iungitur Ligur,

Et Bizantino è Solio

Baldouinum, Venetumque deturbat!

Pari

Dum D. Saba
Templum eiusque
forum Venetus,
& Ianuensis sibi
Vendicare contenduntin Ptolei
maidis diuisione,
exrixa bellumi
or tur.

Venetus Ligusti. tam (lassem in... Ptolemaidis Por tuincendit. Pari sydere agitatæ Tessalonico sinu Reipublicæ Triremes discerpuntur.

Vices alternante Fortuna

Venetus Eubea potitur,

Et Ianuensi Cruore Propontis erubuit.

Hinc Adriatico freto Reipublicæ Naues
Ianuensis intercipit.

Iacobo Dandulo, Marco Gradenico Vltio demandatur.

Hi siculo mari hosticam aggressi Classem, Bino, cruentoque prelio,

Liguru cadaueribus Scilleam rabie expleuere.

Ea bellantium clades,

Vt Victor Victo simillimus foret.

Ad Ptolemaidam, vnde exierant

Ligurum rediere Fata;

Iisdem Vrbis faucibus iterum

Infelix Classis incensa.

Dum foris hostis pugnat,

DomiCiuis parricidali ferro in Senatue xurgit.

At priùs est oppressa, quàm nata seditio.

Princeps post dece, & septem Imperij Annos Cœlos petit, non oppetit.

LAV-

### LAVRENTII THE VPOLI

Elogium XLV.

Anno 1268.



De Cœlo tactam laurum non conflagrare,

Pugnacibus folijs

Ignea arma excutientem non miror;

At saxeus essem, nisi in saxum rigerem

Ee Dum

Dam specto LAVRENTIVM THEVPOLVM Qui hominum, Deorum, Nature Fulminibus petitus, Inuica mentis robur non perdidit. Laurum emulatus, Lauro se Dignum præbuit. Primum in illum telum Tellus misit Quæ inanibus camporum manipulis, Ceu Campalibus manipulis, Vrbem Quatiebat. Ad Annone caritatem, Humana sublata Charitate, Siciliæ, Italiæque horrea Frumenta denegabant. Cum famis fulgure, Terra, Marique bella tonuerunt. Quà Ianuenses, Quà Bononienses Infestis Naubus, Agminibusque ruunt Eodem tempore trino cum hoste Princeps luctatur. Hinc cum Liguribus, quos ad Tirum

Impe-

Imperator debellauerat,
Clementis Quarti Pontificis,
Gallia, Sicilieque Regum studijs

Belli Inducias componit.

Tum ad Padum Bononiensium arma,

Et Venetorum Fata Principem vocant;

Vt funesta ibi accepta clade,

Heliadum oculis desleretur.

At altera pugna se Ducem, Militemq; gerens, Cæse aciei dedecus hostium sanguine

Deleuit.

Istri, qui Laurentio bellis distracto Ab Imperio desciuerant, Ob Bononienses prosligatos

Animo fracti

Ad excussum rediere iugum?

Ceruia vltrò se Patribus subdit.

Princeps septem Annos

Cum Fatis luctatus,

Ab ijsdem abreptus

Ad DD. Ioannem, & Paulum tumulatur

Ee 2 IA

144

# IACOBI CONTARENI Elogium XLVI.

Anno 1275.



Nunc truci, nunc blando
Fortuna Vultu
Aspexit, despexit
IACOBVM CONTARENVM
Vix

Vix auro illius fuerant implicita tempora, Cum sui Principatus Tempora

Ferro sensit implicari.

Extinctum Ianuense recaluisset bellum?
Nisi mari exortum in mare demersisset;
Præda, quam Ligures abstulerant petita,
Et reddita.

Inde Principis hasta, & Fortunæ Æstus Vrbium Aggera ad Imperij littus congessere.

Pegutium, Montonam, Iustinopolim.

Bononienses post tot acceptas, Vnica Venetis illata clade tumidos,

Egesto per vulnera sanguine

Detumescere, pacemque petere coegit?
Taruisinis, Patauinisque supplicibus ignouit.

Conspirationum monstra ferro iugulauit.

Ne Venetæ Purpuræ splendor Spurio sanguine denigresceret,

Illegitimo natos Toro

Magistratibus, Senatuque interdixit.

Demum post Imperium abdicatum,

Supremum obijt diem

Et ad minores elatus est Fratres.

Ee & IOAN-

## IOANNIS DANDVLI Elogium XLVII.



# Quot Numinum Minæ Vrbem terruerunt, IOANNIS DANDVLI

Inauspicatis Imperij in Auspicijs? Liquidis Cataclysmi machinis,

Mar-

Marmorea penè est euulsa Ciuitas, Et tremendo Telluris tremore Excussa moles corruere.

Hi gemini Feciales bella indixere?
Repentè Iulium Carnicum, & Aquileia

Pro rebellantibus Istris Signa contulere.

Diù incerto marte pugnatum, Tandem Piranum subactum: Interim Nicolaus Pontifex Idumeas Palmas vt nobili sanguine

Rigent,

Christi Principes hortatur.

Romanum in Asiam mittit Equitatum, Cum quo & Veneto pedite, Nauibusque

Dum Iacobus Theupolus,

Obsessam lento gradu petit Ptolemaidam,

Hæc properatis excidijs petitur.

Babylon in Cœlum rebellis Suo Sultano Christo insultat,

Et è Ptolemaide deturbat.

Dum Syriæ Christiana Res nutat; Princeps, vt Vrbem reddat inconcussam,

Lasci-

Dum Christiana auxilia morantur, Sulthanus Babiloniæ Ptole maidam debellat. Lasciuam morum licentiam
Seueris, grauibusque legibus coercet.
Primus, Aurum cudendum, iubet.
Nescio Aureum, an ferreum saculum
Pallenti, scilicet Pestilenti metallo
Prouocauerit.

Decem Annos Reipublicæ tractatis habenis Defecit,

Et

Ad DD. Ioannem, & Paulum sepultusest.



## PETRI GRADONICI

Elogium XLVIII.

Anno 1288.



Sublimem in Thronum
Ad Principum spectaculum elato
PETRO GRADONICO,

Andreas Pannonum Rex

Ste-

Stephani
Ex Tomasina Maurocena filius,

O incressius Theatrum. Venetum est ingressus Theatrum. Gladiatorij logo muneris,

> Ligusticum secundum datum est Bellum; Cruenta Naumachia celebratum! Gradiuum diceres Gradonicum,

> Nunc domestico, nunc externo certamine Gradientem.

Ad Euxinum Pontum, Prima præliorum signa cecinere? Rogerius Maurocenus classis Imperator Peram Bizantio, vicinam rapit, Martique Victimam cremat;

Pharim excindit.

Ioannes Superantius Thraciam debellat Caffam: Verum ad Corcyram melæam; Ligurum Armis, Bellonæ Aris Totus Venetus adoletur Exercitus. Ibi Carolum, & Andream Dandulos Duces

Amisimus.

Ad thracium Bosphorum,

Marco Basilio

Mutato Duce, non est mutata Fortuna.

Victorie Alis elatus hostis

Cretam peruolat, Cydona potitur.

A Creta Patauium nauigat bellum,

Cum hoc fælicius decertatum est.

A Patauio ad Creticum remeat fretum;

Ibi Paleogogi classem

Benedictus Iustinianus demergit,

Eubæam Græco cruore commaculat,

Maritimas oras incendijs perflat.

Paleologus, vt Venetum liget ferrum,

Quod mutuum acceperat soluit Aurum.

Externo sedato bello,

Formidolosius Domi grassatur.

Plebeia Boconis in Senatum exurgit seditio.

At cum Auctore repenté opprimitur.

Patritia succedit atrocior,

Vltimum illum diem habitura Respublica,

Nisi Cœlumin Parricidam

Ventorum, Imbriumque Armis depugnasset.

Hoc vnum deerat Vrbis malis,

Vt sextò quoque deficeret Iadra.

Hanc

Condicto ad Senatus Parricidium die, Imbrium, ventorumque coorte vis, feditissis infesta. Hanc Benedicti Iultiniani
Arma domuerunt.

Tunc primum Decemuiralis Dignitas
Patriz munimentum est posita.

Tantis duodecim per Annos
Motibus concussus Princeps,
Muriani ad D. Cipriani Ædem
Quiescit.



## MARINI GEORGII

Elogium XXXXIX.

Anno 1313.



O quantis tempestatibus agitatum mare MARINVS GEORGIVS.

In huius procellis Veneta Fortuna Pene est visa naufragari.

Ff

Pon-

Pontificis Maximi petitus telo,
Quasi Cœli sidere perculsus,
Nullos Throni serenos aspexit Soles;
Satis se felicem ratus
Si ad nullam trepidaret noxam;
Hinc Vulgi Aura

Sancti Nomen adeptus est.

Sed en iterum Iadra rebellat, & vincit,

Quia auro bellat.

Terra, Marique circumfusa nil trepidat,
Docta in Castris plus auru valere quam ferru.
Dum ænea tormenta illius mænia quatiunt,
Ipsa de equitatu, Tribunoque Hispano

Aureis machinis triumphat.

At transfuge scelus si non Marino, Mari saltem vltori pænas dedit, Cuius procellis, Auro,

Et penè Vitæ Aura mulctatus est Princeps; qui Terris

Aduerso Marte pugnauerat; Cœlum felici bello adoritur.

D. Dominico prælia gerenda tradit, Cui in Sacra erecta Æde Arcem

Asse-

Doglion. Lib. 4.
Sabell. dcc. 2.
Lib. 1.

Asseclarum in Statione
Castra ponit.
Vt benè dimicet,
Census, Prouentusque stipendia soluit.
Decem Annos
Patriæ fastigio sublimis
Cadens ad sepulchri Saxum
Ad DD, Joannis, & Pauli alliditur.



Commence of the Commence of th

. 35.53 68 2 6 7 8 8

Ff 2 IOAN-

#### IOANNIS SVPERANTII Elogium L.



Fortunæ, Hominum, Elementorum bella Quæ in Rempublicam conspirauerant IOANNES SVPERANTIVS Superauit.

Fe-

Ferocia in Feracitatem mutata;
Cœlum, Tellusque
Clementiam Principis sunt imitata.
Amalthee Cornu visus capite gestare Ioanes,

Ex quo

Bonorum omnium Vbertatem In Vrbem effudit.

Per Franciscum Dandulum Oratorem Ferrea, qua se vinxit catena Pontificis Diras religauit.

Dandulus catena tus ad Pontificis pedes devoluction of in Rempublican cam Cenjuras absoluctus.

Tum insolita quadam felicitate vsus, Vrbium Greges,

Iadram, Spalatrum, Tragugium, Sebenicum, Enonam,

Qui ab Imperio desciuerat, ad Imperiure duxit. Pari sorte potitur Eubœa.

Vt Ciues doceret Maritimis assuescere bellis,

Ludicras instituit Naumachias.

Per Iustinianum Iustinianum

In omni Maris sinu, recessu, littore

Ianuenses aggressus est hostes.

Vrbis Armamentarium

Vltoris Martis Arcem ponit.

Ff 3 Hic

Hic Arma, tormenta, terroresque In hostes irrupturos, Claustris immanibus includit. Hic cusa fulmina, Ad Euxinum Pontum, in Ligures Fæda strage Iaculatur; Petentibus data Pax: Tum in Mastinum Scaligerum Bellum recruduit. Hoc eiecto, Patauinos in libertatem vendicauit. Sexdecim Annos Ad Reipublicæ Clauum sedens occubuit. Et Ad D. Marci Sacrarium conditus est.



#### FRANCISCI DANDVLI

Elogium LI.

Anno 1328.



Non Veneto Solio
FRANCISCVM DANDVLVM;
Sed Pythiam Tripodi insedisse dicas,
Terrarum Orbe responsa expectante.
Ne

Ne sibi in suis Delphis, & Colophone Græcia placeat, Eodem momento sexaginta Principum Et Rerum publicarum Legati Vnius ab ore ligati Oracula petebant. Benè Canis vsus est Agnomine Princeps; Vt hostes Domi Consilijs allatraret, Foris Armorum dente lacergret. Ioannis XXII. fociali bello Non frustrà lacessiuit Lunam: Hanc proprio sanguine rubere, Et inter fluctus deliquia pati In Syriaco Ponto docuit per Petrum Zenum. Hinc in Mastinum Scaligerum agmen vertit, Illumque è Scale culmine euertit, Ad quod per victoriarum gradus ascenderat Expulso Mastino,

Mastinus Pacis pretium Venetis Marcam Tarsifinam largitur, cateris faderatis Oppida.

Sabell. dec. 2.

Lib. 6. cap.

Tarcag. 2.p lib.

Lib. I.

Sabell. dec. 2. lib.z. Tarcagn. 2 par. \$6.16.

Carrariensem Patauij regnare iubet. exteris federatis Scaligeri Imperiu Principib in frusta partitur.

Gestorumagnitudine Imortalitate assequut9

A mortalibus discessit;

Ad Minores fratres conditorio illatus. Vndecim Annos Dux.

85.3 × 8 Comments of

# BARTHOLOMÆI GRADONICI

Elogium LII.



## BARTHOLOMÆOGRADONICO

Optimo Principi pessima contigit Ætas. Tres anni dubium, an tres anus Erynnis, Illius Imperium lacerarunt. Miror 

Miror facilitate morum;

Largitionum munificentia,

Oris maiestate Orphei lyra suauiore Eumenides non flexisse.

Prima Dirarum Cretensis desectio furit.

Ad soltum se re cipiut Rebelles . Hec saltu dumisque implicita

Querenda fuit, vt opprimeretur

Per Nicolaum Faletrum,

Et Iustinianum Iustinianum.

Aqueis, ceu Castrensibus Copijs Vrbem quatit,

Nisi Dei interuenisset miseratio Euersura.

Postrema malorum omnium Infamis desæuijt Fames, Que Ieiuna ieiunis cadaueribus Pascebatur.

Inferos ad Terras translatos horrens Princeps

Loculum in D. Marci vestibulo

Questiuit, mill amna (

a constitution and and an interest of the said. and the contract of the same Trail A

Acataclysmo per DD. Marci, Georgium, & Nicolzum Vrbs eripitur.

## ANDREÆ DANDVLI Elogium LIII.

Anno 1343.



Philosophum cuius sceptro Respublica bearetur, habuisti Plato ANDREAM DANDVLVM.

Iam illo Principe

Ab

Legu<mark>m DoStor ,</mark> AF Publicus**Pa**тлиц Profeß**or.** 

#### Ab Attica

Petendæ non fuerunt leges,
Quas in Triumphi argumentum
Laureatas in capite gestabat;
Vt adorata Syriæ nemora
Venetis fragrarent in Æstuarijs,
Et Erythræi Maris grandine
Patrium littus alberet.
Pontifice consulto,
Ab Ægypti Sultano

Mercium commercia impetrauit.

Calami aciem ferro, serri, calamo exacuit.

Pannonici belli septimam facem

Ab Iadra transfuga accensam Illius funeri prælucere fecit. Leuctricæ pugnæ gloriam

Ad Venetos transtulit Pannonicus,

Dum centum millium illius Acies

Ab Andrea Mauroceno, & Simeone Dadulo

Ducibus fusæ

Ignobili fuga se in Pannoniam recepere.
Profligata Iadra, Victoris iram precibus vicit.
Tantum triumphum inuida Fata funestarút.

Vt

Vt Trophæa ab Vrbe excutiant,
Solum tremore concutiunt;
Turres, moles, & Templa deijciunt.
Tum inanibus horreis in Ciues armatis,
Vrbem inanem reddunt.

Terramotus in gens.

Grauis Fames.

Demum pestilentibus auris Cœlum afflant; Pestiletia atrox.

Lethalem spiritum viuentes hauriunt,

Vitalem exhalant.

Mors suis displosis tormentis Feraliglande cunctos ferit.

Ne Feretrio iuideat Ioui, feretra spolijs opimat, Ceca certos collimat ictus,

Gaudet se orbam, vt omnes orbet.

Quia neminem videt, omnibus inuidet.

Omnes metit, quia nullum metuit.

Hæ tres sceleratæ Præsicæ

Bellorum noua funera indicunt.

Quorum primum Iustinopoli celebratum; Rebelle Vrbe funerat Brancatius Iustinianus.

Ad Euxinum Pontum altera Ligustici belli

Tempestas detonuit.

Huc Eubæę, Illyrici, Cretæq; viribus couolat Marcus Ruzinus.

Gg Hostes

Hostes ingenti clade cædit.
Imperatorem viuum capit;
Propontis quoque eorum sanguine
Purpurascere visus.

At breui Ligur casorum militum Manibus Eubœe rogum accendit.

Græcæ, Aragoniæ, Venetæque Classis Ruina perlitat.

Victoriam tamen Ducis capite,
Maximaque strage emisse poenituit!
His cladibus nondum Partium ira,
Nondum Parcæ satiatæ.

Ad Calarim Sardiniæ bellum recaluit:

Ibi prælio in rabiem, furoremque verso,

Ab Aragonia, Venetaque Classe Tota hostici belli profligata moles.

Vt vno certamine totam Ianuam

In mare mergeret Venetus;

Quadraginta Triremes, ingentis apparatus Reliquias,

Viuumque militem voluit naufragio perire.

Ad Sardiniam tumulatum bellum

Freto Adriatico reuixit.

Hic

Hic Venetæ depredantur Naues,
Istriæ ore aris adolentur,
Et Ianuensium ymbris
Parentij excidio parentatur.
Duodecim annos
Tot bellis fessus Princeps
D. Marci
Ad lustralis Fontis lene murmur,
Dormit.

);(



#### MARINI PHALETRI

Elogium LIV.
Anno 1354.

Quam crudelia hominum Fata.

Ad sublimia trahunt,

Vt sub ima detrahant.

Vittam tribuunt, vt Vitam adimant.

Quam

Quam speciosum supplicium

Aulæ supercilium,

Honores, dicas verius horrores.

MARINVS PHALETRYS

Marina nauis,

Animi, Corporisque gazis diues.
Per patria Æquora nulli allisa scopulo,

Populi, Patrumque aura

Octoginta annos felix Solio velificata;

Tandem Principatus portum ingressa

Naufragio perijt.

Ibi in eius collum vibrata securi, Vbi Magistratus suerant collate Secures.

Quàm crudelia Hominum Fata.



## IOANNIS GRADONICI

Elogium LV.



Ne rubigine Veneta obducerentur Arma,

Prælijs Fortuna acuebat, Vix Ligustico sedato turbine,

Pa-

Pacis solem aspexerat

IOANNES GRADONICVS,

Cùm inter Septentrionis niues Belli conflatum est fulmen. Ludouicus Pannonum Rex Tota Regni sui mole in Liburnos ruit, Eodemque momento Iadram, Sebenicum, Spalatrum, Tragugium, Enonam Obsidionali indagine cingit: Italiam Armorum torrente inundaturus, Austriaci, Aquileiensis, Carragiensis Viribus irrumpit; Taruisij Castella rapit, ac diripit. His Bellonæ facibus Ducis inferiæ celebratæ? Vix Annum in Throno egressus. Mausoleo conditur Ad Minores Fratres.



#### IOANNIS DELPHINI

Elogium LVI.

Anno 1356.



A Bello ad Pacem,
Ab obsidione ad triumphale Solium
Vocatur
IOANNES DELPHINVS.

Qui

Qui vt se fulmen ostenderet, Taruisij serrea Pannonum nube Circumsus,

Ex illa irrumpit equitatu, Æquitatem Patriæ allaturus.

Præliorum tempestates DELPHINVS elusit.

Dalmatie dum Titulo cedit, hostis recedit. Ne Rempublicam, quam Hostium arma Nequiuerant,

Ciuium luxus conficeret,
Legum seueritate compescuit.
Quinquennio in Aula exacto,
Illius vitæ stamen à Parca reciditur;
Ad DD. Ioanné, & Paulu Tumulo honoratur.



Tarvisina obsidione negatum aditum ferro, Ge equis sibi aperit.

# LAVRENTII CELSI

Elogium LVII.

Anno 1361.



Supero mari dum Classe præest, Ligustici cruore muricistingit chlamydem, Et Diadematis vniones Fortuna expiscatur

LAV-

#### LAVRENTIO CELSO.

Illius triumphos è Pelago vectos, Vrbe canente,

Cyprio Rege, Austriaco Duce Epinicia spectantibus,

Ex Cretæ montibus ferrea tempestas Effunditur.

Plebeix, Patritixque Colonix

Ad arma concurrerant.

Vt à MICHAELE

Qui Cœlo seditionem prostrauerat, Desertores disceret perdomare, In hos mittitur

#### DOMINICUS MICHAELIUS.

Hic non maritima Classe,
Sed Cœlestibus copijs in Coniuratorum
Visus iugula descendisse.

Huic Comes Luchinus de Verme, Vermis instar fugitiuos erosit. Seditioso difflato turbine, Regni Serenitas oborta est.

Hunc Fortunæ lusum

In D. Marci foro ludicro certamine

1-1-10

Lu-

Lusere Patritij.

Dum vmbratili ludunt bello Reges
Vera prælia meditantur.
Cypri Rex, sestiuo Venetijs
Hastiludio peracto,
Reipublicæ Classe Alexandriam
Bello insestat.

Post quatuor annos è celso Reipublicæ
Culmine
Morte CELSVS ruit,
Et ad D. Marię Cœlestis
Tumulatur.



## MARCI CORNELII

Elogium LVIII.

Anno 1361.



MARCUS CORNELIUS

Regum propago,
Qui Togatus D. Marci Patrocinium
Exercuerat,

Hh Pa-

D. M. Procorad for G-legum por Gor.

Eques .

Per Conftanti. num Augustum, euius Reptis » Marco Cornelio Cypria Regina ge nitori nupserat. Vscum Cassani Persarum Regis, Nicolai Crispi Egei Ducis, & Coloianis Trapezuntij Imperat, affinis. Vide Sansouinis de Principib.Pa Leologis pa. 1453, Patriæ causam desendit armatus.

Ex Equite transiuit in Principem,

Vt rebellionum desultorios equos

Ferreo fræno compesceret,

Contumaces seliciter domuit,

Anthei in morem vix prostrata

Cretensis seditio exurgebat audacior.

Diceres ex sunerato Dracone

Cadmi segetem pullulare.

Hanc primum

Principis

Falx messuit, fax demum torruit:
Inhanc Pontificis quoque diras concitauit;
Vt in monstra ex cæde renascentia
Humanę, Diuinæque Acies pugnarent!
Tandem quieta Creta,
Princeps quieuit,
Biennio Paludatus
'Ad D. Ioannem, & Paulum
Regio elatus funere.

) ; (

#### ANDREÆ CONTARENI

Elogium LIX.

Anno 1367.



Sæpe mens præscia mali
Ominosa expauescit loca;
ANDREAS CONTARENVS
Fatidico impetu se Cassandram præbens,
Hh 2 Quòd,

Quod se Principe aiebat desolandum, Patriæ Solium exhorrebat. Tandem qui inuitus sedit,

Inuictus pugnauit.

Fata quæ in illum conspirauere, Illius factis aspirauere.

Quò nitidius Venetum ferru splendesceret; Versatum est.

> Quot bellorum fulmina Huic scopulo allisa.

Ad Tergestum ter gestum dicas prælium;

Cum Vrbe deficiente,

Foro Iulio asserente,

Austriaco protegente,

Fractis auxilijs defectio;

Ab his positum ferrum Carrariensis assumit; Venetos prouocat, Pannonios aduocat,

Qui ex Alpibus ruunt, vt allidantur.

Taruisina arua

Barbara vastant arma,

Et ferreus, igneusque Torrens

Omnia torret.

Bassani ad Medoaci aquas subsistit.

Ibi

Ibi Barbaro, Patauinoque
Epoto sanguine Amnis intumuit!
Imperatores Castris, Castra Ducibus,

Omnes libertate exuti.

Bino pulso hoste tertius insurgit.
In Taruisij campos Austriacus turbo
Deseuit.

Messes simul, hominesque metit, Ad Bellunum sedet ad Bellum; Sed statim surgit ad sugam.

Hosti Venetus feretrum Feltri parat;

Et Arma quiescunt.

Iterum hostile Classicum exauditur.

Aquileienses Carrarianses Pannonii

Aquileienses, Carrarienses, Pannonij,

Et Ligures

Vt simul ruant, simul ruunt.

Ad Romanam Plagam

Primas Ligur plagas accepit.

Suis collibus elata Roma

Crudelem spectauit Naumachiam;

Victore Pisano Imperatore,

Pantaleone Barbo, Ludouico Lauredano Legatis.

Hh 3 Na-

Nauali ludo victus

Ludouicus Fliscus Imperator

Viuus venit in manus;

Mortuos vt nuncient tres tantum

Fugiunt triremes.

Triumphans Classis Vngaros quoque Spoliauit Ascriuio.

Ianuensis ad Polam mutato polo, Luciano Auria Duce Vicit Victorem Pisanum.

At Lucis Auree citò occidit splendor; Triumphum vita mercatus, & sanguine.

PETRVS AVRIA vltor exurgit;

Diceres è Balearica funda

Hanc Petram in Rempublicam vibratam. Tota secum Pelago superfusa Ianua surit:

Venetias petit vt oppetat.

Quacumque incedit incendit. Clodiam cladibus implet.

Vicino armorum terrore Vrbem concutit; Ciuis deflet, Senatus nutat.

Iam Venetum Ligur Imperium liguriuerat, Nisi æmulatus Annibalem

Victo-

Victoriam Virtute partam Nimia fiducia perdidisset. Profuit Hostium insolentia.

Pro Republica Cœlum, Elementa,

Et, si fari licet, ipsi Inferi pugnauerunt?

Auerni in Officinis conflatum fulmen

In hostes est vibratum.

Tunc primum Italo Cœlo

Bellica tormenta tonuerunt.

Nil mirum, fulgure ictum Imperatorem, Cum ardua montium Cœli telo feriantur.

In illius cede suam agnouit Infelicitatem Liguria.

Versata Sortis Vrna;

Ab obsessis Obsidentes obsessi.

O felicem Veneto nomini diem;

Ab Inferis redeuntis Imperij

Anno M CCC LXXX.

Principis ductu effusæ Venetiæ

Liguriam Clodiæ deleuere.

Per dirutam Ianuam tam ingens Triumphus Vrbem intrauit.

Templis, Armamentarijs, Ædibus

Tan-

Ianuenfium Imperator primus Bombarda illu extinctus Tanquam Cariatides, carie consumenda Arma sunt affixa. Hinc bellum stetit; at Fata Non stetere.

Ex Ligurum rogo Tergesti, & Iustinopolis Desectiones caluerunt.

Qui pace noluerunt adolescere, face adoletur.

Tandem Venetijs, & Ianue
Iani Ianue clause.

Qui in aduersis

Patriæse filios præstiterant,
Inter Patres adscripti.

Princeps quartodecimo Fascium anno Sub Trophæorum strue magis,
Quam saxea mole
Ad D. Stephani est conditus.



## MICHAELIS MAVROCENI

Elogium LX.

Anno 1381.



Acerrimi patratibelli
Furialis satelles pestilentia;
Quasi scedere cum Ligure inito;
Quod illi negatum suerat serro,
Ipsa

Atrata per fora furit mors,
Thalamos vertit in tumulos,
Et ferales Ferias inducit Imperijs.

Cadauerum populo solitudinem frequente,
Vrbem Ciuibus solitariam reddit.

Tam funestum Principatum
MICHAEL MAVROCENVS

Agit.

Tamen inter Patriæ Mausolea Erigit Trophæa. Tenedos Insulam Imperio, Imperium legibus subdit. Vt luem exarmaret,

Illius telum

Suo pectori confregit.
Miror à Principis sapientia.
Et Maiestatis plena canitie
Non territam improbam.
Quadrimestris Princeps
Multos annos æquauit.
Ad DD. Iacobi, & Pauli
Sarcophago clauditur.

Peste moritur :

AN-

### ANTONII VENERII

Elogium LXI.
Anno 1381.



Brutus, Manliusque Romanæ seueritatis exempla; Liberorum pro libertate Patrię Parricidæ

#### In ANTONIO VENERIO

Reuixere.

Hunc in Porphyriten crediderim Obriguisse,

Qui paterni amoris spicula

Aut non sensit, aut elusit.

Totius Domus, que vnici filij Capite nitebatur,

Ruinam sicco spectauit oculo.

Natum adolescentem, qui in Matrona

Famam

Se iniurium præbuerat,

Vinculis mancipatum

Publico pudori

Victimam adoleuit.

Miraris tam rigidum legum vindicem?

Ex Creta, vbi Præsecturam gesserat

Minos Iustitiam asportauit.

In Iouis Patria

Fulmina quoque didicit iaculari.

Hæc in Vicecomitem Colubrum

Cruento hiatu Vrbes sorbentem

In-

Intorsit; A 11 D 1 12

Quibus à Mantuanæ Vrbis obsidione Excussit.

Clausum ab illo Carrariensi Patauium

Ferrea claue patefecit.

Serpente contrito serpere cessauere

Bella.

Pro Emmanuele Cæsare,
Qui Nomine Christum gerebat;
In Turcas amborum hostes arma tulit.

Pannonico Regi fœderis lege. Suis legionibus fauit.

Corcyra Alcinoi hortos quærens Venetijs,

Se illius Æstuarijs subiecit.

Antonius Reipublicæ mole

Decem & octo annos baiulata,
Occubuit.

Marmoreus homo marmore Clauditur

Ad DD. Ioann. & Pauli.

Sigifmundu Regem d Turcis vi-Aum per Dalma tiam traducit ad Regnum.

Doglion. Lib.6.

Tarcagn. 2. par. Lib.17.

## MICHAELIS STENI

Elogium LXII.

Anno 1400.



Quàm facunde, cum volunt Fata fantur:

MICHAELIS STENI

Futuros triumphos

In-

Integro anno festiuis ignium linguis Sunt loquuta.

Totus Orbis cum Cæsare, & Augusta Epinicia spectatum venit;

Tum Carolus Zenus

Cum Ligusticis litasset hostijs,

Victorias est auspicatus.

Imperium, quod fatali palude circumscriptu Adhuc solum non senserat,

Fortune alis ad Continentem peruolauit.

Primò dedita vltrò Vicetia

Suo nomine vincendum promisit.

Hine nouellus Carrariensis

In Scaligeros parricidio,

Tyrannide in Populos,

In Venetos ingrato animo

Cum Verona patefecit Patauium.

In quam diuersa mortalium vota

Rapiuntur;

Carrariensis Domus,

Qua Venetos triumphos agitabat,

Ipsa mox triumphata

Debellati fastus pulchrum spectaculum

Ii 2 Ve-

Nicolaus Mac. chiau. Zib. 1. Sabell. dec. 2. Lib. 8. Tarcagn, 2. par. Lib. 17. Venetijs exhibuit.

Hinc Feltri, Belluni, Bassanique

Est sequuta seditio.

Hostium quoque socios
Triumphi moles oppressit.
Albertus Atestinus,

Ne Carrariensium, quibus fauerat,

Ruina traheretur,
Supplex veniam petijt.

His tunc gestis, D. Marci Turris conflagrauit;

Quæ magnificentius instaurata,

E Cladibus viuidiùs exurgentis Imperij

Symbolum præbuit.

Iadra, que Veneto ferro nunquam, Illius tandem auro cessit.

Vt flores suo Tumulo spargendos STENVS colligeret,

Florentinos ferro metit.

Bello confecto, pace fruiturus

Ad minores Fratres
Sepulchro conditur,

Tredecim annos Ducis diademate

Refulgens,

THO-

# THOMÆ MOCENICI Elogium LXIII.

Anno 1413.



Tantis dissuncta Regionibus Magnetem rapit Cynosura. Quid mirum, si Patriæ sidus THOMAS MOCENICVS Ii 3 Vel

Vel absens ad se Thronum,
Magnatumque studia pertraxit;
Vt totum quoque raperet Orbem,
Sua solertia

In mundi centrum Patria versa, Ad Vniuersi peripheriam Nauium lineis collineatis,

Regnorum, Regionumque opes hauriebat. Vt bella otiarentur, ex Vrbe otia proscripsit;

Extorres artes Laribus restituit.

Vtinum Pannonicis inuictum armis Veneta pace expugnauit:

Iulij Forum D. Marci Foro obedire docuit.

In Insubres bellissammam immisit;

Ne rigidum niuibus Cœlum Tepentes Florentiæ flores exureret,

Liburnis, qui desciuerant reuocatis,

Ipse ad Superos euocatur.

Cum decem annos Ius dixisset,

Tacet

Ad DD. Ioannis, & Pauli.

Sabell. dec. 2, Lib. 9. Tarcagn. 2. par. Lib.17.

Mouet in Infubres pro Florentinis.

);(

FRAN-

## FRANCISCI FVSCARI

Elogium LXIV.

Anno 1423.



Si Venetam Vrbem Principibus tuendis Munitissimam arcem, Senatum Regum Senatum dixero.

Quæso ne palleas inuidia;

Palæologus Cæsar intrans Curiam,

Exorauit

FRANCISCVM FVSCARVM.

Vt fuscam Thraciam redderet Lunam,

Quæ Orientis Imperio minabatur Occasum.

Rasciæ Despotæ auri, ferrique tela

In eandem Dianam Regnorum venatricem

Contorquenda impetrauit.

Philippus Insubrum Dux

Dissidiorum facem suis tectis conflagrantem In salsis Venetorum aquis extinxit.

Dacum Princeps vt Regiæ Maiestati

Decus adijceret,

Inter Patres conscribi

Per Oratorem flagitauit;

Qui mox per Venetias Occidentis portentu.

Hierosolymam Orientis miraculum

Adiuit.

Ab hoc Orbis armamentario Vrbes, Principes, Reges, Auxilia petebant.

Princi-

Philippus Maria Vicecomes domus sua rixas Pa eribus componendas tradie.

Principis virtuti velificata felicitas Thessalonicam, Scodram, Dulichium Non militis domat casside, Sed Fortunæ cassibus expiscatur. Peloponnesiace Patræ Hereditario iure Patrum Imperij fines Protulerunt.

Hinc Princeps Bergomum, Brixiamque E Vicecomitis anguis faucibus Rapuit, vt eriperet.

At illius toxica Eridani sensit in vndis, Quibus validissima Classis Veneta perijt.

Ligures Vicecomitis comites In hoc amne alterius belli faces accendunt.

· Hos suo mari Petrus Lauredanus

Aggressus,

Eorum Classem tam fœdè cæcidit, Vt cladis reliquias viuum Imperatorem, Cum Pratoria triremi Venetias miserit. Vicecomes sociorum fortuna sociatur; E Tellina Valle, ne ibi Cuniculos agat; Expellitur:

Camunum Alpibus, Oppidisque exuitur. Inte-

Guicci ard. Hift. Italia Lib. 5. Sabell. dec. 2.

Macchiauell. Hift. Flor et. Lib. 4 cap.6. Blond. Hift. Ita. lie Lib. 22. Igliesca. p. 2. Lib.6. cap. 13. Interim Marsilius Carrariensis.

E feralibus Parentum funalibus

Calens fauilla emicuit;

Ibi iilius caput

Qui dum Patauij Diadema fronti quarit, Caput amittit Venetijs.

Vicecomiti monstro iterum insurgenti, Illud Venetę virtutis obiectum prodigium; Per acerbos tumulos, Alpiumque iuga

Terrestris nauigat Classis:

Diceres Naues versas in milites
Maritimo bello per montes equitare.

Et per syluas excisa nemora volare.

Benacum per abrupta appulse rates

Hostes terruere.

Hæ Veronam, Brixiamque ab aduersarijs Raptas

Cum Diuguntorum Foro, Mantuano Agro, Glarea Abdux, Rauennaque subacta,

Ad Imperium visæ remulcare.

Tantis perfossus telis Insubrum anguis

Non frangitur;

Vt Veneta arma, quorum Suo periculo foris periculum fecerat,

Triremes per ardua montium ad Benacum trāsuebunsur.

Venetus Exercitus Mediolanum irrumpit.

In

In ipsa Vrbe sua dimicantia spectaret.

Tantam virtutem Laus Pompeia,

Placentiaque admiratæ,

Ne cum victo desicerent,

Ad Victores desecere.

Vicecomes cladium cruorem
Sesitijs aquis diluturus,
Ad amnis ripam Castra ponit.
Nouam ibi, susa acie, maculam
Contrahit.

At vnicus Turce de Bizantio triumphus,
Omnes prostrauit victorias.
Cum Dux Vrbem molibus,
Imperium Regionibus auxisset,
Trigesimo sexto Principatus anno,
Sub Palmarum vmbra quieuit.
Ad Minores iacet Fratres.



## PASCHALIS MARIPETRI

Elogium LXV.

Anno 1457.



Desæuiere tandem preliorum iræ, Cum Iris purpurea affulsit, PASCHALIS MARIPETRVS;

Vel Numam, vel Augustum dicas,

Gemi-

Primus Purpul vam semper induit. Geminum qui clausit Ianum. Vtrumque se præbuit;

A belli inferijs Vrbe ad pacis ferias traduxit.

Sub Religioso Principe

Irreligiosum fuisse Religio suit.

Premiorum, & suppliciorum discordia

Patriæ concordiam temperauit.

Æternitatis puerperium,

Artis monstrum,

Inter papyri fascias,

Et præli cunabula gemebundum;

Quod atramenti lacte epoto

Dum typo premitur,

Prototypum exprimit,

Germano è Polo ad patrium solum

Euocauit.

Quatuor annos Principis cultu Cultus,

Vrbe, Imperioque pacato, Ab Orbe excessit.

Ad DD. Ioannis, & Pauli.

Primus Typogra phicam Artem ex Germania Ve metias innexis.

Kk CHRI-

## CHRISTOPHORI MORI

Elogium LXVI,

Anno 1461.



Desipit Politicorum sapientia, Cum irata Fata nimis sapiunt, Dissicillimo tempori obiecit Senatus

CHRI-

#### CHRISTOPHORVM MORVM,

Qui prudentiæ, quam pectore claudebat,
Symbolum præferebat agnomine;
At armato sago toga cessit inermis.
Infideli culta ferro, fideli rigata sanguine
Morus erubuit.

Quò Turcica pharetra feretra non inuexit?
Bizantium domuit, oppressit Achaiam,

Sabell. dec. 3. Lib.8.9.10.

Vastauit Eubœam,
Epirum diripuit.
Vbique cum Thrace fera

Venetus congressus Leo

Cæde madefactus abiuit.

Quid mirum à cataphracto Fractum, lorica exutum?

Fæderatorum scuta illius è manu

Aduersa Fortuna rapiebat.

PIVS Pontifex Impium agmen Dum sociali bello Cruci adolere destinat, Suo ductu initurus certamen

Anconæ expirat, & fædus moritur;
Omni maris sinu Veneto sanguine infecto.
Tergesti quoq; obsidio illius arma cruentauit.

Kk 2 EPe-

Igliefea 2. part. Lib.6.c.16. vfq; ad 18. Tareagn, 2. part. Lib. 20. E Pelago ad continentem remeat bellum.

Insubres, Aragonios, Florentinos,

Emilia Bananiagua campis metit

Æmiliæ, Bononiæque campis metit.

A terra in aquam progressæ pugnæ, Nicolaus Canalis Imperator Thraciæ Oppida incendit;

At funeris Eubœx funalia accendit.

Hæc trecentis nauibus,

Centum viginti millibus armatorum obsessa,

Ab hostico acinace deleta est.

Aliquod arbitror Numen In remoram versum

Venetam classem illis vadis affixit. Infelix Vrbs fortissime pugnans

Dum feralibus flammis micat,

Crudele spectaculum Dux spectat, Nec dimicat.

Princeps vt se cautum,
Dirisque in se allisis cautem exhibuisse
Ostenderet.

D. Iobo Fortunæ scopulo Templum sacrat.

Ibi eum occubuit, decubuit

Decem annos in Curia iactatus.

NI-

### NICOLAI THRONI

Elogium LXVII.

Anno 1471.



Nullus Chiron Venetijs

Ad Regna imbuit Heroum animos;

Omnes Solijs capelsendis nascūtur instructi,

Regnis dandi, ad Regna acciti.

Kk 3 NI-

#### NICOLAVS THRONVS

Vt Thronos distribueret Orbi,

Maximam Heroinam

#### CATHARINAM CORNELIAM

Iacobi Regis thalamo destinatam In Cyprum misit. Indignata est Venus

Sedibus suis externam Venerem imperare;

Forma æqualem, pudicitia non æquandam.

Mox Princeps Principum arbiter Hercule, & Nicolao Atestinis

Intestinis dissidijs de Imperio rixantibus,

Herculem regnare iussit armatus.

Ne Othomani manus

Patrium euerteret Thronum,

Hunc fœderis vinculo cum Persarum Rege Vincit.

Assyrium acinacem Thracis opponit sagittis; Vt barbarus hostis

> Ad barbarum allisus amicum Sua barbarie frangeretur. In Dei perduelles sacra Pontificis

Arma concitauit,

Qui-

Quibus Deus ipse sibi miles Proprijs pugnaret in Castris. Per Petrum Mocenicum Imperatorem Cycladas peruagatus, Manubias de hostibus retulit. Ad Pamphilium Mare Cum Attalie detonuisset, Ionio Ponto in Smyrneam vrbem Tempestatem effudit. Argenteum nummum Suo Throni cognomine percussit; Vt aureus Princeps Argenteo in Throno radiaret. Biennio nedum in Curia exacto Ad Minores Fratres funeratur.



## NICOLAI MARCELLI Elogium LXVIII.

Anno 1473:



Sic citò Cypri
A Regis thalamo ad Regis tumulum;
A tumulo ad arma descitum
Ne mireris Lector.

Eadem

Eadem Cypria Dea; que Thoro Venus, Sepulchris Libitina præest,

Et Martis amplexibus plerumque implicita.

Hæc Venetam Palladem

Suo Imperio dum abdicare conatur,

Coniuratorum iubet arma coire.

Sacer homo sacri facinoris autor

Noctu in aulam seditioso ferro irrumpit;

Intempestis vmbris scelera condit,

Et Marte comité Venerem adit.

Impudicum Numen

Iacobi Cyprij, Ferdinandi Neapolis Regis

Natam, natumque spurios

Ad solium impellebat,

Vt in Veneris patria adulteria regnarent.

At

NICOLAI MARCELLI Principis

Auspicijs,

Petri Mocenici Împeratoris ductu

De Cypria seditione triumphatum.

A domestico bello

Ad externum Princeps conuertitur.

In Scodram Epiri caput

Tota

Tota belli mole Turca ruente
Subsidio Mocenicum mittit,
Qui Illyricis, Pannonicisque copijs
Hostem propulsat.
Quindecim menses
Rerum potitus Marcellus
Arcem Cœli pietate, innocentiaque,
Quas semper coluerat,
Comitatus adit.
Ad D. Marinæ splendido tumulo
Fulget,



### PETRI MOCENICI

Elogium LXIX.

Anno 1474.



Ætate, Tropeisque grauis Solio consedit

PETRVS MOCENICVS. Dusgestis à Thrace deit

Hic togatus de Ciuibus

Arma-

Coriolan. Cepio Relation, de rebusgestis à Petro Mocenico. Thrace deiesto to tam Caramania Caramano restiArmatus de hostibus triumphauit. Maria Classibus, Prouincias exercitib. terruit;

Cypri seditionens oppressit . Cypri Regnum inuenit cum perdidit coniuratos;

Domuit Veneré, quia se Martem exhibuit.

Turcarum incendit oppida Vt superstitio arderet.

Totum E pirum in vna Scodra

Regionis capite asserens Pyrrhi gloriam exequauit.

Vt ex Naupactiobsidione

Triumphalem sibi laurum decerperet,

Antonium Lauredanum Imperatorem

Vtillam ab hostium syluis cæderet, misit;

Lemni Turcarum copijs circumfusos, Quasi Steropi fulmina cudenda

Tradidisset.

E Vulcani Infula

Barbaros excussit.

Hinc Miram debellat,

Vssum Cassanum Persarum Regem Validissimis viribus iuuat;

Liciam diripit.

Æter-

Constantinopoli per Antonium Si culum Nauticu penn combustit.

Asiatica, & Æu ropea Castell igne, ferroque de uastat Æternitatis circulo sua gesta Impressurus

Ex suo cognomine Mocenicum numisma Cudi iussit.

Diceres quasi congiarium triumphoru testem Populo largiturus.

Pannoniæ Regina, Aragonio purpurato
Magnificentissime exceptis,
Imperij anno secundo decessit;
Sub marmorea mole conditus
Ad DD. Ioannis, & Pauli.



### ANDREÆ VENDRAMENI

Elogium LXX.

Anno 1476.



Martio Mense
Martium exacturus annum
Principis chlamydem induit
ANDREAS VENDRAMENVS.
Feli-

Felicitatem domi reliquit,
Diras in Solio inuenit,
Priuatus quietus, Princeps quietè priuatus.
Liberorum felix, patrie infelix pater;

In Senatu facundus,
In thoro fœcundus,
In Throno abortiuit.
Si venustatem iuuentæ,
Senectæ maiestatem,
Magistratus in Curia,
Opes in Laribus,

Connubia filiorum aspexeris,
Fortunæ simulachrum appellabis.
Serenos dies turbida exceptit nox;
Dum Eribæam Thracia concutiunt arma,
Subsidio missus exercitus trucidatur.

Ad Licinisum saltum
Hostium insidijs legiones deletæ
Tyleuemptum amnem cruentarunt.
Hoc gemino Reipublice vulnere

Confossus Princeps interijt.

Ad Seruorū Ædem Regio tumulo conditur

Ducatus anno primo.

Ll 2 IOAN-

## IOANNIS MOCENICI Elogium LXXI.

Anno 1477.



Furiali per vrbem grassante lue, Et inter Ciuium funera Rogali flamma in regali Principis aula micante,

Impe-

#### Imperio inauguratus est IOANNES MOCENICVS.

Vrbis exequiæ Orbis excidia,
Et ferales incensi ignes
Per Curiam debacchati
Palatina ferè Comitia peruadentes,
Bellorum faces Patribus inferendas
Comminati sunt.

Eribœe Ciues annum ferro, Et obsidionali fame cruciati, Suis mœnibus hostium manibus

Tumulati,
Victori Ottomano
Sepulchra potius,
Et Vrbis vmbram patefecere,
Quam vrbem,

Thracij belli tempestas essusa.

Cum inuictam constaret,

Quam tormentis Turca non valuit,

Pace expugnauit.

Sed diuturnius, atrociusque

In Italia pugnatum est.

Ll 3

Quasi

Sequuta Paces Pacis lege Traditur.

Quasi Turcica feritas Christiana immanitate vinceretur; Pro Florentinis in Aragonios Pontifici fœdere iunctos Insubribus, Ferrariensibus Mantuanis commilitonibus motum est. Mutuis cladibus Etruscum, Romanumque solum erubuit. Partium furor plus sanguine Quam pace extinctus est. Tum in Rhodios Turca irrumpit; Candidam Crucem Christiano cruore Commaculat; Inde Christiani sanguinis hirudo Hidruntum expugnat. Tandem Ottomana sera expirauit; Et cum Veneto vniuersus Orbis Respirauit. Mox Ferrariensis belli rabies Totam Italiam peruagata est. Terra, Mari, Fluminibus, Paludibus Decertatum est. Incensa oppida, dirutæ Vrbes,

Et

Et ipsa belli caput
Penè capta Ferraria!
Demum Pontificis diris,
Principum studijs,
Orbe plaudente sedata dissidia.
Republica Rhodigio, Polisinio,
Et Vetsa Illyrici Insula aucta.
Tot præliorum patrator Princeps
Septimo à suscepto Imperio sublatus anno
Ad DD. Ioannis & Pauli elatus est.



#### MARCI BARBARICI

Elogium LXXII.

Anno 1485.



Quam humanus barbarus MARCVS BARBARICVS;

Qui delati Principatus Vel barbaros Turcas

NIA TO

Per

Per Oratorem habuit gratulatores, Illo Duce omnia vrbana in vrbe.
Nil barbaricum præter Palatinam
Molem,

Principibus erectam Regiam.
Numidica Alpes Veneto innatabant
Mari,

Dædali cælo in Cælum vertendæ. Huic primo Curiæ sublimi gradibus Ducale Diadema collatum,

Vt Patriz supremum se conscendisse Gradum

Populo plaudente lætaretur; Nullum bellum nisi in bellum gessit; Non alia quam Astrææ arma In perditos Ciues,

In pestem Ciues perdentem
Triumuiratus tria spicula contorsit.
Nouimestri Magistratus spatio emenso,
Ad Charitatis Ædem

Sepulchrali Vrna exceptusest.

### AVGVSTINI BARBARICI

Elogium LXXIII.

Anno 1485.



#### MARCO BARBARICO AVGVSTINVS BARBARICVS

Suffectus est; Frater fratri, idem sibi.

Respu-

Respublica Principem non mutauit; Sed nomen.

At Fortuna scenam ex pacifica In belligeram commutauit.

Roboreti ferri fodinæ

Totius Germaniæ arma conflarunt; Dum has non iure, sed iniuria petunt

Principes,

Captiuum ferrum è terræ latebris, Et sepultum Martem vindicare visi:

At dum ferrum quærunt
A ferro perduntur.
Germanico sedato bello

Imperio prospectum.

Ne femina viro, natoque viduata Regno quoque orbaretur,

Cypri Regina

Ad Patriæ Lares reuocatur.
Virili Patrum fortitudini
Regni fræna traduntur;
Tum è Gallicis Alpibus
In subiectam Italiam
Caroli Octaui

Intortum est sulmen:
Hoc violenta slamma
Florentinum decoxit Ærarium,
Senenses terrore concussit.
A Romæ collibus, an collo
Caput excussit,
Cum Pontisicem vrbe deiecit.
Neapolitanum Regnum
Prius vicit quam vidit.

ALTarum Refpublica illum fede cecidit; Regia tentoria, & E. zercitus impedimenta diripue. fgli scazp.Lib. 5, cap. 21. Mariana tom.2. £15.26. cap.9. Quicciard. Lib. 26. cap.9. Guicciard. Lib 3. Teliesca 2. part. Lib. 6. cap. 21. CF 53.

Tarcagn.part.2.

L, b. 2 1.

At Principum omnium conspiratione
Vitra Alpes pulsus,
Fulguris breui felicitate
Vsus est Carolus.

Ferdinandus Neapolis Rex Suis iuribus, Venetis viribus In Solio consedit;

Prestita opis, opumque in bellum effusarum Obsides

Tranum, Hydruntum, Brundisium Tradit Reipublicæ.

Ex supero ad inferum Mare Pro Pisanis

In Florentinos, Insubresque

Bel-

Bellum traductum est;
Huius impetu Cremona,
Abduæque Glarea subactæ.
Interim cruenta Mahometi luna
Terra exercituum,
Mari è velorum nubibus detonuit.
Dum Veneta Classis per æquora
Intempestiuis prælijs vagatur,
Hostis Naupactum diruit,
Methonem exscindit,
Domat Alesam.
Inter tot vrbium sunera

Doglion. Lib. 10. Tarcagn. 3. part. Lib. 21. & 22.

Inter tot vrbium funera
Cephalene Veneto Imperio
Reuixit ex flammis,

A Benedicto Pisauro Imperatore, Hispanisque nauibus in Insulam vibratis.

Princeps quindecim annos
Throno sublimis cecidit,
Et ad Delubrum Charitatis,
Iacet.

### LEONARDI LAVRETANI Elogium LXXIV.

Anno 1501.



Adoratum victoria Idolum Ex lauro sibi Roma Excidebat; Suos Triumphos

Ex

## Ex Laureto LEONARDI LAVRETANI

Sibi Respublica decerpsit.

Flammis iubatus hic Leo arsisse

Inter bella visus;

Romanam lupam

Veneta vel æquauit fera, vel vicit.

Non Carthagini, sed Cameraci In illius parricidium

Orbis Principes consensere,

Illi Feretrum, manubias Feretrio

Spondentes.

Vndique in Principem Germanica, Gallica, Belgica, Italica Arma tonuerunt; at non terruerunt.

O adamantinam fortitudinem;
Turcico fessus bello,

Omnis externæ opis inops,

Solus tamen par omnibus fuit,

Vt calamitatis magnitudine

Maiestatis magnitudo augeretur.

Quod Romanis Cannæ,

Hoc Venetis Glarea Abduæ.

Mm 2 Ibi

In Exercity Veneto Milites tias fugæ in ill uw pugnant.

Ibi Gallorum armis, insidijsque Militum fraude Maximus Exercitus

Totius Imperij vires, trucidatus, Imperator, Legatique debellati, fugati. Hoc vltimum Reipublicæ vulnus fuisset,

Nisi Numina solidassent:

Per nudatum milite latus Ad vrbium excidia sibi hostis Ostium aperit;

Illi Brixia, Bergomum, Cremona Mænibus, non manibus propugnata Cedunt.

> Piscaria diu oppugnata Tandem expugnata. Mediolani dum Triumphos Gallus cantat,

Ex gelido Germanie Polo Ardens Vrsa prodijt. Huius ferreis vnguibus

Istriæ, Forique Iulij lacerate Vrbes. Patauium quoque, Vicetia, Verona Cæsarianis non Legibus, d .

Sed

Imperator in Ve metes.

Sed legionibus se dedere.

Aemiliæ arces Pontificis gladio

Victimæ cadunt.

Pontifex Rauennam obsidet; mu nimenta diripit.

Ferrariensis de Veneta classe Triumphat ad Padum.

Hoste foris cladibus saturato
Domi samescebat Ærarium,
Conscribendis militum manibus
Nerui deerant.

Fractis rebus, infractus Princeps
Opes ad Patriæ opem
In medium vt proferrent
Suo exemplo Patres, Ciuesque
Prouocauit.

Imperaturæ vrbis Fata.
Belli aleam euertunt.

Priuatum aurum publicum mutatur In ferrum;

Et centuriatis cohortibus Primum Patauium

Andreæ Gritti Ducis virtute aperitur. Reliquæ Vrbes aut hasta, aut astu Iterum Principis iugo subduntur.

Mm 3 Ne-

Guicciard Lib. 8. vfque ad 12. Igliefca 2. part. Lib.6. cap. 23. 8.2. . . . .

Nescias hostis citius Victor venerit, An Victus redierit. Pontifex non vincitur; Sed fæderis vinculo vincitur. Tum Riualti conflagrauit Incendium. Vt eodem tempore, Et perduellium triumphi, Et Principis funus arderet. Qui cum liberos, opes, spiritus Pro patria profudisset, Spiritum in hostes efflauit. Viginti annos cum fatis In Throno obluctans Ad DD. Ioannis, & Pauli Principe digna sub mole Iacet.



#### ANTONII GRIMANI

Elogium LXXV.

Anno 1521.



En Venetum Alcibiadem, Cui Fortuna

Se Matrem præbuit, & Nouercam, ANTONIVM GRIMANVM.
Hunc

Andreas Mau. rocen. Hist. Venec. Lib. L. pars. Pucritiam per bas Plagas egit. Paulus Ionius in illius Elogio.

Ob Monopoliz excidium territæ Vrbes se dedere .

.Id Methonem s

Gr Prodonum
infeliciter altü s
Naupallum perdicum.
Andreas Mauroc. Lib.I. pert.
3.

Hunc tanquam vterisui monstrum.

Adhuc puerum

Per Syriam, Ægyptum, Africam Spectandum circumtulit.

Virili sumpta toga,
Magistratibus Magistrum,
Classibus Imperatorem dedit.
Suis Armis Mare concussit,
Solum domuit.

Monopolim tormentis,
Polignanum, Molam,
Brundusium, Hydruntum
Solo nomine expugnauit.
En Fortune insolentia,

In Baiazeté numerosa classe cum mouisset, Minus felicem reddidit;

Necerubuit,

Cum Imperatoria chlamyde rubentem
Seruili compede vinctum
Ciuium oculis obiecit.
Verum supplicijs
Non deformata Maiestas
Ignominias decorauit.

Su-

Super ferrea pondera, Quasi super virtutis Tropæa pedes fixit, Quæ dum Curie gradus ascenderet,

(Diceres ad Principatum) Vt veneranda Cardinalis filius Purpurea manu sustinebat;

Hunc dignitatibus exutum,

Omnium diris deuotum, extorrem,

Mox omnium votis, lætitia, plausu

D. Marci fascibus restitutum Patriæ fastigio collocauit.

Dignus planè,

Qui siue intersuit, siue absuit, Patriæ semper profuit.

Ab illa mulctatus pro illa multus fuit.

Qui semper se Ciuem gesserat,

In Imperio ciuilem se præbuit;

In prælijs semper fortis, non semper felix.

Republica Triennium optime gesta,

Completo ludo discessit.

Qui se viuentem saxeum Fortunz obiecerat, Mortuus sepulchri lapidem in illam iecit

Ad DD. Ioannis, & Pauli.

Roma exul pro Republica totus

In Rhodi excidio Christianam vem funeratam, candidam Crucë pullatam defleuit.

And. Maurocen. Hift.Lib.1.p. 24.

AN-

### ANDREÆ GRITTI Elogium LXXVI. Anno 1523.



Bellorum patratores maximos,
Orbis Principes maximos
Vna protulit Ætas,
Carolum Austriacum,

Soly-

Solimanum Ottomanum,
Franciscum Valesium,
ANDREAM GRITTVM.

Vtri eorum alterum prætuleris Nescias;

Omnes Annibales dicas, vel Cesares. Certè Andreas in Castris

Adoleuit;

Tum quietus, cum inquietus;
Illius culcitre tomenta
Bellica fuere tormenta.
Sitim hostium sanguine,
Aut bellico sudore sedabat.

Venetum Imperium
Omnium Principum prostratum
Viribus

Armata manu erexit,
Inermi capite rexit.

Ad Abduę Glaream galeam induit, Qua Fortunę frangeret tela. Brixiam asserens

Cum vrbe vincitur à Fosseio.

Placuit pro libera Patria

70 1 1

Esle

Esse captiuum; Mox de Gallo sœderis nexu obstricto Triumphauit.

Per tot armatos exercitus Quibus præfuit,

Velut per ferreos gradus

Aureum solium ascendit

In Gallum pro Cæsariana Aquila,

In Aquilam pro Gallo certauit;

Ab illius vnguibus

Cremonæ prædam detraxit.

Vrbium, Principumque funera

Ex Veneta specula spectauit.

Orbis sacrarium

Militari insolentia violatum,

Pontificem, Galliæque Regem

Carceris squalore obsitos,

Pannoniæ Regem, cum exercitu suo

Thracijs coopertum sagittis

Non sine lachrymis aspexit;

Ne Casariana laurus vmbra

Totum denigraret Orbem,

Gallum Neapolitanum Regnum quatienté

Ma-

Romä Cafariana copia populäeur. Maritimis, terrestribusque copijs adiquit;

Tum ne Italia feriretur

Cum Cæsare sædus ferijt;

Thraciam feram ex Corcyra excussit,

Scardonam solo æquauit,

Ostrouicum diripuit.

Cydoniam, Rethymum, Iadram

Propugnauit.

Maritimas oras, arcesque communiuit: Sociali Classe Illyricum, Castrum nouum, Geminasque arces debellauit.

Demum post sexdecim Imperijannos Hostium terror, Ciuium amor Interrijt.

> D. Francisci ad Vineam Ferali pompa condecoratur.



# PETRI LANDI Elogium LXXVII. Anno 1538.



Bifrontem Fortunam
Armatam domuit, togatam coluit
PETRVS LANDVS.
Solimanum, folum, falumque
Fer-

Igliesca 2. part. Lib.6. cap. 27.

Mambrinus Ro. seus 3.p. Zib.3.

Ferrea manu euertentem Maritimis, terrestribusq; arcibus coercuit; Ænobarbum barbarum illius Legatum Ad Nauplium Thraciæ obtriuit; Ad Ascriuium illius acinacem hebetauit;

Apuliam domuit, Vrbibus spoliauit.

Vt se omnes eloquentia,

Et martia fortitudine superare ostenderet, Neapolim Sirenum domú obsidione terruit.

Quasi parum esset Fatis

In Rempublicam foris aduerso Marte seuire, Domi Ciues Cereris grauitate opprimebat;

At Principis pectus

V traque spicula excussit.

Vt Turcicam tempestatem

Maria perflantem difflaret,

Stephanum Theupolum Imperatorem,

Qui contra Ænobarbum Corcyræ vindicem

Se præstiterat,

Ferreum scopulum obiecit.

Vscoccos ex saltibus

Ad Maria exilientes prædabundos

Ne ad nemora resilirent

Nn 2 PaPatibulis affixit.
Ottomani belli sedata hyeme
Vt Domi otiaretur,
Portum (Patrię fauces)
Minacibus munimentis communiuit,
Quę ad pacis somnos vigilarent.
Cum bello illius proles esuries
Exulauit.
Cæsare, Galloque digladiantibus,
Ab vtroque vt in arenam descenderet

Ab vtroque vt in arenam descenderet

Exoratus,

Ad nullius studia deslexit.

Vt Astræa in foro

Ciuium dissidia facilius audiret;

Nouisimos adiecit Auditores.

Nouem annos Ducali Syrmate fulgens

Ad D. Antonij tumulatur.



## FRANCISCI DONATI

Elogium LXXVIII.

Anno 1545.



Victrici lauro, Et Triumphali Palma Venetis in Æstuarijs plantatis, Sub earum vmbra

Nn 3 Pa

Tanta diuinaru, humanarumque rerum sapientia excelluit, ot vigintiquatuor vicibus suum Senatus dixerit sapiëtem.

# Pacificus resedit FRANCISCUS DONATUS.

Bellorum Patratorum Quasi Epinicia spectaret, Funebres Germaniæ,

Toto pend Orbe dimicante pace fruitur. Gallie, Italieque ludos

Gladiatorias Turcarum Pyrrhicas; Ab ijsdem in Africa sanguineis sluctibus

Celebratas Naumachias

Ex Reipublicæ Podio prospexit.

Dum externis in Regnis

Templa, Arasque prælia euertunt,

Innocua superstitione Venetijs Numinibus Ædes pax suscitat.

Principis Palatina moles

Marmoreo vertice pulsat sydera;

Astrææ delubrum

Iuridico in Foro superbit.

Pluto Ærarij,

Palladi Athenæi

Pelasgo lapide Fana sunt posita.

Vndique infesto mari

Marmoree, splendidæque

A Ci-

Ducis Palatium absoluit.

Tribunalia complet

Ararium, & Bipliotecam construit. A Ciuibus iacte moles, Vt Deorum, non hominum Tecta viderentur.

Dum pacis in gremio Princeps quiescit, Bellonam territurus,

Venetis agminibus

Guidum Vbaldum Vrbinatum Ducem

Imperatorem dicit,

Cui, vt se Dei bella gessurum Intelligeret,

In D. Marci Templo Imperij tradit vexillum.

Hinc tacta de Cœlo Turres

In Thracij Pirate sceleratum caput

A Christophoro Canali

Intorquenda tela prædixere.

Hispaniam, Galliam, Britanniam

Legationum Maiestate impleuit;

Leonem X. Clementem VIII.

Orator

In sui, Patriæque amorem pellexit.

Vel in barbaros humanus,

Turcis tertiò pacem poscentibus

Turcam latrociniis Mare turban tem debellat Canalis.

Doglion. Lib. 3.

Marcellus in eius gestis.

Eius

Eius consilio concessa;
Ferum Iulium à proscriptorum
Peste expiauit.
Princeps octauo a Securibus susceptis
Anno extinctus,
Ad Seruorum Ædem
Nobili Mausoleo sepelitur.



# MARCI ANTONII TRIVISANI. Elogium LXXIX. Anno 1553.



Religionis, & Pietatis
Venerare Simulachrum Lector
M. ANTONIVM TRIVISANVM.

Quam dispar tuo

Ve-

Venetus ANTONIVS Roma; Ille inuita vrbe Orbis Imperium Fortune è manu extorquere Nixus est;

Hunc reluctantem torquent Patres,
Dum vt imperet, imperant.
Alter cum Regina Sardanapalus
Lasciuijt, liguriuit;
Hic in Regia Xenocrates
Austerus, ieiunus.

Vnus in alios, alter sæuijt in seipsum.
Ille inter Cupidines, cupediasque, gemmas;

Hic in egenorum cibos
Suas gazas decoxit.

Arma eniranit yous

Arma euirauit vnus, Vitia virilia fecit;

Alter virtutes viriles reddidit, Scelera euirauit.

Hic alijs mitis, sibi carnifex, Sacerdotis magnum sacrificium spectans,

Flagrorum tempestate cæsus

Ante Aram

Victima pœnitentiæ Christo cadit.

Castigatione cor poris attritus du nussa interest, moritur.

Ibi

Ibi vt recta via Cœlum petat,
Spiritum exhalat.

Pacem, quam infantem in Aula inuenerat, Adultam

Nec Gallico, nec Germanico proco Adulteratam liquit. Annum Princeps, Qui vina abhorruit Ad Fanum Vineæ sepelitur.



\* 248

#### FRANCISCI VENERII

Elogium LXXX.

Anno 1554.



Faustum Veneris sidus
Blando aspectu
Venetum prospexit Imperium,
Cum Ducali Paludamento sulsit
FRAN-

#### ERANCISCUS VENERIUS

Marte ab Vrbe proscripto Apud Belgas, Germanos, Italos Peruagante,

Venus arbitrata Mercurium Suadelæ, Pacisque Numen Venereum esse,

Illi nupsit.

Multa Princeps bella confecit Quia nulla bella fecit, Pietatem semel Aulæillatam Solij sociam semper adhibuit; Insontibus se placidum

Veneris Astrum,

Sontibus austeram exhibuit Astream.

Pannoniæ Reginæ Perinde exequiarum Principis Venetias Præfica aduentasset, Vix discessit, cum ille excessit. Biennio Republica gesta Ad Saluatoris Templum Splendida mole refulget.

)(

Oo LAV-

# LAVRENTII PRIOLI

Elogium LXXXI.

Anno 1556.



Horrifica bina tela, Esuriem, luem

In

LAVRENTIVM PRIOLVM

Nu-

Numen contorlit;

Alterum Petri à Musto sollicitudine,

Alterum Agrarijs legibus confractum est.

Bellantia arua dumorum telis

Colonorum arma exarmant,

Et pro spinarum, spicarum segetem

Reddere iubent.

Princeps sapiens Astris imperat

Vt rastris allaborent;

Hinc horrea rupture

Ingentes messes erumpunt.

Gemina Dirarum excussa tragula

Tertiam belli facem

Italiæ imminentem extinxit.

Pontificem, Cæsaremque dissidentes,

Et cum eis concussum Orbem

Composuit.

Generi humano indicto iustitio,

Carolo V. Augusto,

Sororieius Britannorum Reginæ,

Catholicæ Religioni in Anglia funerate,

Henrico Gallorum Regi ludicro certamine

Extincto

Oo 2 La.

Lachrymis parentauit.

Principatus triennio

Ob trinum domitum monstrum,

Luem, Famem, Bellum,

Triumphaturus Cœlos adit,

Ad Saluatoris Ædem

Illius exuuijs illatis.



#### HIERONYMI PRIOLI

Elogium LXXXII.



Gemina Reipublicæ sidera, Laurentius

Et HIERONYMVS PRIOLVS Oo 3

Veneto Cœlo Castores Orbis tempestatibus sedandis refulsere. Nunquam funestius in Christi nauem Acherontis procella desæuijt, Vel ex Aquilone nimbi tonuerunt, Quam cum Tridenti Catholicæ Fidei, Et vniuersi Orbis Fata commissa sunt: Tunc fortissimum Theologorum, Pontificumque agmen Contra Infernas acies, Potentissimaque eloquentiæ fulmina Pius Princeps obiecit; Pij Quarti Ad Christianæ Reipublicæ speculam elati Sibi studia deuinxit. Quia Imperium Religione, Religionem, Imperiumque Armis tutanda nouerat,

Sfortiam Pallauicinum Patrie copijs præfecit. Sublimi Patriæ honore Octo annos decoratus

Ad D. Saluatoris Sepulchroest illatus.

PE-

#### PETRI LAVRETANI

Elogium LXXXIII.

Anno 1567.



Cum Solimano Thracia bellua
Bella quoque expirasse visa; at crudelia facta
Crudelia instare Fata nunciarunt;
Dum

PE-

#### PETRVS LAVRETANVS

Rerum potiretur.

Primæ Orbis Diræ Selimus

Malo Patri pessimus suffectus est filius.

Hinc Martis Regia,

Vrbis armamentarium

Maximo incendio conflagrauit;

Diceres Vulcanum

Incestuosum in Martem faces euibrasse

Coniugis stupra igne expiaturum.

Flammis vndique cinctus

Horrifico fragore mugiebat

Torrefactus Deus;

Terræ tremor Numinis timor erat.

Martis bustum Venetijs ambustum

Cypri reuixit;

Infelix in Regnum

Totas Thracia Diana depluit sagittas;

Illuc Selimus improuisa classe bellum effudit.

Dum Cypri Turca furit,

In Vrbe fames ciues ferit.

Tatas clades ne Priceps videret, clausit oculos

Quartum annum imperans.

ALOY-

Armamentariji incensum.

#### ALOYSII MOCENICI

Elogium LXXXIV.

Anno 1570.



Asiatico Mari Bellum exardebat, Thraciaque agmina Cypri Vrbes quatiebant,

Cum

## Cum afflicte Reipublice datus A L OYSIVS MOCENICVS.

1,23

Antagoniste Fortunæ
Fortis oppositus est Mirmillo.
At precipitantibus Fatis,
Turcico acinace amputatum
Regni caput cecidit Nicosia,

Et Famagusta

(Augusta quidem, sed tristis sama Marci Antonij Bragadeni supplicio)

Cessit.

Hunc immanis Mustapha
Dum pelle spoliat,
Triumphali chlamyde induit;
Quia impauidum non potuit cor,
Corium detraxit.

Hic serpens non interit, sed innouatur, Cum exuuias linquens deglubitur.

> Proprijs membranis Cruoris minio, Tyranni stylo

Sua exarauit gesta Bragadenus... Hinc Regnum euertit

Opes euerrit, Principes iugulat,

Omnia

Omnia funeribus implet Ottomanus. In vltionem exurgens Respublica, Pontificia, Hispanica que sociata classe,

Pro vna Cypri direpta insula

Asiam, Africamque Pelago superfusas Innumeris vectatas Insulis deleuit.

Marco Antonio Columna, Ioane Austriaco, Sebastiano Venerio Imperatoribus, Septimum Octobris felicissimum diem

Christianus Orbis,

Et Venetum Imperium

In Turcarum nocte pullata Luna

Aspexit.

Immensæ classis, cladisque analecta

Naufragijs operto mari

Asia, Africaque littora ditarunt; Viginti quatuor insuper supra ducetas naues,

Cum mancipiorum populo domum

Vecta.

Tanto è naufragio pax emersit.

Domi Galliarum Rex

Henricus Secundus

Magnificentissime hospitatur

Magnificentissime hospitatur.

Ob

Ob populum lue ereptum
Seruatori positum Templum.
Hinc Curia penè tota conflagrauit,
Vt Patrum aurea Consilia
Igne purgata prædicaret.
Princeps post septimum Diadematis annum
Ad DD. Joannis, & Pauli tumulatur.



## SEBASTIANI VENERII

Elogium LXXXV.

Anno 1577.



Omnium votis, vocibusque,
Ceu classico celeusmate
E triumphato Salo ad triumphale Solium
Accersitur

Pp

SE-

#### SEBASTIANVS VENERIVS.

Electo Principi Turca, qui adesant, pra latitia pedes of culantur,

Principum solem Thracia Luna confessa est, Cum illius pedibus festiuis osculis Calcandam se præbuit; Lætata cladium suarum auctorem Maximum Principem extitisse; Non puduit se à Venerio, Verè Nereo maris Numine victam, Cuius nauticis artibus Fluctus, ventosque militare Suo exitio senserat. Hic ab oculis flammas, Ore tonitrua, manibus fulmina Est iaculatus, Cum ad Echinadas insulas Imperatorem egit. D. Sebastianum Cœlo descendisse, Et Sebastiani Commilitonem Tunc se præbuisse creditum, Qui telorum segetem A Christi hostibus suo corpore satam In Christi perduelles intorquebat.

Qui foris deleuerat Martem

Domi grassantem Mortem extinxit.

Hinc Redemptori Orbis

Pro redempta Vrbe Vota nuncupauit,

Publicèque supplicatum est;

Ne leges vagarentur exleges

Quinque Viros in illas

Censores dixit.

Ne fæneratorum sitis
Populi famem pareret,
Cereales Ædiles instituti,

Quorum cura

Mercibus prætia, & pondera darentur.

Ærario quoque dati Triumuiri,

Ne Princeps Populusque egerent.

Tantum Principem Rosa dignum

Pontifex Maximus per Nuntium

Annibalem Capuanum

Rosa non Pæsti, sed inter pestis funera

Nata

SEBASTIANVM donat.

a 2. a w

Pp 2 Vi-

Visus est Pœnus Annibal
Ex sua Capua
Rosam florum principem
Principum flori,
Et Veneris purpuram
Purpurato Venerio obtulisse.
Sed heu Rosa non diu vernat;
Ex Acherunte suriales tæde
In Regiam immisse,
Quæ omnia incendio populate,
Vbi ad Paradisum peruenere
Se infernas confessæ constitere.

Ad Aula coput Paradısum depi-Eum.

Curia non interitura Non incuria, aut casu Cremata est,

Sed vt in Rogo fœnix reuiuisceret.
Vix annum Princeps Cornu gessit.

Et moritur.

Vt se dirutum quoque
Patriæmurum ostenderet,
Muriani ad Angelorum Ædem
Cum illis pro Republica excubiturus
Se tumulandum pręcepit.

NI-

## NICOLAI A PONTE

Elogium LXXXVI.

Anno 1578.



Quis erecto Ponte
Irati Ponti
Tutus naufragia non spectet?
Quid mirum, si
Pp 3 NI-

### NICOLAO A PONTE DVCE

Bellorum tempestates
Secura Respublica prospexit?
Infra hunc PONTEM
Pontificis Pij V. sæuiere iræ;
A pace Veneta cum Turca inita
Illius animis excitatos fluctus
Hic Orator leni oris aura sedauit.

Tridenti

In Christiani Orbis conuentu
Ab illis Alpibus visus NICOLAVS
Reipublicæ Legatus
Eloquentia torrens ruere

Eloquentiæ torrens ruere.

Turcarum, Perfarumque certamina Ex hoc PONTE

Vrbs pacifica spectauit.

Ex Capellia Gente Etrurie Principes dati, Cum magno Duci Blanca Heroina

Connubio iuncta est.

Magnos animipartus
Magnus Princeps montes effudit;
Marmoreis, sublimibusque ædibus
Velut iugibus iugis

D.Mar-

D. Marci Forum vndique cinxit.
Iaponiæ Principes
Miraculorum compendium,
Et alterum in Vrbe Orbem inspecturi,
Ex vltima mundi plaga
Venetias venerunt.
Princeps septem annos in Aula
Pacificus
Ad Charitatis Ædem.



## PASCHALIS CICONIÆ

Elogium LXXXVII.

Anno 1585.



Augustus mensis Augustam mentem,
Dominicus dies, dium dominium,
Templum in quo orans
Princeps renuntiatus est,

San-

Sanctissimum promisere Ducem
PASCHALEM CICONIAM.

Omnia omina probauit euentus; Qui in Fano inuenit Imperium, Studuit ne à profanis Imperium Perderetur.

In principatu Ædilem gessit, Sacras, publicasque Ædes Vel restituit, vel erexit.

Supplicia quoque reddidit speciosa, Sontibus custodiendis

Marmorea, magnificaque claustra Excitauit;

Diceres delicta tam illustri hospitio Superbire.

Sapientissimus Princeps
Hominibus scelerum immanitate
In feras commutatis,

Ceu bestijs
Anphiteatrum posuit.
Riualti vndas

Sublicio tantum Ponte coercitas

Marmoreas Alpes baiulare iussit.

Mon-

Montes, vt Venetæ Maiestati
Superbos slecterent humeros,
Riualtum raptandos præcepit,
Qui curuato ad obsequium pectore,
Immanem Pontem excitarunt.

Triumphale dicas à Principe erectu Arcum, Vt quotidie per illum scandens Venetus

Trium pharet.

Ne îposteru rigeas ad pesiles Babilonis hortos Cum hic ingentes pendeant Apennini. Molibus vndique iactis Colossis excitatis.

(Dignus planè cui Colossi Sicut Cydone in foro Ciuium amor posuit)

Ponerentur,

Tabulis de arte naturaque triumphantibus, Ad pacis luxum Vrbe exornata,

Ad bella quoque animum intendit.

Vt externo Marti patriam,

Ausoniamque redderet imperuiam,

Ad Forum Iulij Italiæ Fauces, Quà Barbari irrumpunt,

Maximi munimenti fundamenta iecit.

Pal-

Quod Palmæ nomine insigniuit
Vt de hostibus
Palmata veste triumpharet.
Insulam quoque Cephalenem
Validissima arce communiuit.
Ne quà data rima prælia irrumperent,
Iacobo Foscareno Imperatori
Ad Turcicos iussit excubare apparatus.
Securibus decem annos innoxiè gestis,
Non sine Orbis mærore defecit.
Ad Iesuitarum Templum
Vbi solium tenuit, tumulo tenetur.



## MARINI GRIMANI

Elogium LXXXVIII.

Anno 1595.



## Cum MARINO GRIMANO

Reipublicæ felicitas Solio resedit,

Populi, Patrum Vrbium, Principumque lætitiæ

Letissimo Imperio respondit;

Qui priuatus Principem,

Princeps se priuatum gessit;

In Throno Cerealem, Ædilemq; se præstitit.

Horrea Cereris copijs

In esuriem armauit;

Structuris Vrbem decorauit,

Ratus Rempublicam ferream, areamque

Fore,
Si aurea foret;

Opes in Ærarium ad belli opem congessit;

Ne aqueis armis ferro durioribus

Flumina ceu fulmina Vrbem quaterent,

Fractis eorum cornibus coercuit.

Pacis affertor,

Nec Pelago, nec terra

Passus est consistere Martem;

In Vicoccos mari prædabundos

Benedictum Morum Imperatorem misit;

Hic vnico prælio domitos

In suos faltus



Qq

Bel-

100

Belluas, bellumque reduxit. Cisalpinis Gallis, Ceu Mirmillonibus in arenam

Descendentibus,

Rhætos cum quibus fædus icit Retiarios oppoluit;

Palmæ inchoatum munimentum absoluit: Gemino Imperij lustro

Cum Rempublicam florentem reddidisset Ipse exaruit,

Ad D. Ioseph saxea mole operitur. Et tempus vt refloreat opperitur, 



The state of the s

### EONARDI DONATI

Elogium LXXXIX.

Anno 1606.



Et fulmina, & mellis flumina ruere
Obstupuit,
Qui declamantem audiuit
Qq 2 LEO

Petrus Marcellus in eius Vita. LEONARDVM DONATVM

Pro Reipublicæ foribus oculis semper apertis Excubuit hic LEO,

Plura inermis quam armatus bella gessit

Alieno Sago, sua Toga vsus.

De Thracia Fera

Hispano ferro triumphauit,

Cum Madriti Orator

Austriacæ Aquilæ fulmina

In Turcas concitauit.

Armorum nimbos Italiæ imminentes

Oris sui spiritu difflauit.

Ruens Gallie Regnum

Apud Sixtum Pontificem Legatus sistit,

Et cum Henrico Quarto

Catholico Solio deuinxit.

Rodulphum Cæsarem,

Germanosque Principes

A Republica ferè auersos

Suis ad illam studijs convertit.

Mahometi Tertij

Brutali ferocia cicurata,

Venetam pacem baiulare docuit.

Facobus Caua eius in calce sui Alussi.

In

In grauissimo Patriæ discrimine,
Apostolicæ Sedis obsequium
Cum Reipublicæ amore
Mirisicè temperauit.
Prouincias munimentis,
Munimenta commeatu, milite,
Tormentisque communiuit.
Epirotarum myoparonibus
Ab Vscocchis scelerata maria
Ipsorum sanguine expiauit.
Quos vt penitus debellaret,
Ioannis Bembi Imperatoris
In illos manus armauit.

Andreas Maurocenus Hist. Ve neta.

Apud hunc LEONEM ardens sex annos,
Visus Eclipsim pati cum interijt.
Ad maiorem D. Giorgij Ædem
Sublimem se tumulandum iussit;
Vtè Regiæ positus regione

D. Georgij Fanum Comitiosu Aula respondet.

Patrum consilijs adesset,

Curiam spectaret,

Et ad Patriæ amorem gelidum cadauer Tepidos inflammaret.

Qq 3 MAR-

### MARCI ANTONII MEMMII

Elogium XC.

Anno 1612.



Per Magistratuum phaleratos gradus, Et sublimes D. Marci Fasces Reipublicæ speculam ascendit MARC. ANTONIVS MEMMIVS.

 $E_{X}$ 

Ex illius summitate
Italie vidit nimbos imminere;
Hinc subalpinis ex niuibus
Subiti fulmen belli detonuit.

Sabaudie Dux, mortuo Gonzaga exurgit in Mamuam.

Ex Francisci Gonzage

Mantuani Ducis rogo

Fulguri mutuati ignes,

Qui in Durie, Mincijque fluctibus

Conflagrarunt.
Ne ex amnium rixa

Torrens Ausoniam vastaturus erumperet,

Hanc Mantuæ asserturus

Ferreum se aggerem

Dux Venetiarum obiecit.

quillitate Mantuano Venetus auxiliatur-

Pro Italia tran-

Vterque tamen fluuius
Cladium sanguine rubuit.
Demum MEMMII, Principumque

Studijs

Partium bellatrix hasta

Astæ posita.

Mars his plagis eiectus Ad Forum Iulij, Istriamque Suas plagas asportauit. Asta Pacis le. ges conduntur.

Ibi

Ibi Vscocchi
Piratica rabie in bellum versa,
Inter Ferdinandum Austriæ Archiducem,
Rempublicamque,
Certaminum faces in aquis accendere;
Hæ dum ferali fulgore
Per Regiones exardescunt,
Princeps extinguitur.
Hic tres annos, totidemque menses
Republica preclare gesta,
Gestorum suorum duratura monimenta
Marmoreo in monumento posuit



Ad D. Georgij Maiorem Ædem:

# IONNIS BEMBI Elogium XCI. Anno 1615.



IOANNEM BEMBVM
BELLVM potius appello,
In cuius agnomine
Tormentorum BOMBI mugiebant.
Hic

Hie mare, terrasque certaminibus impleuit; Prius triumphali pede Salum calcauit, Quam solum.

Nondum tertio expleto lustro
Adriaticum fretum, Ægeumque Pontum
Sub Antonio Canali gloria inundauit;
Hinc Sebastiano Venerio Imperatore
Suppoti arcem munitissimam

In Epiro euertit.

Ad Leucadem Venetum vindicauit pudore, A turcarum Classe raptam Triremem Per glandium tempestatem remulcans;

Ad Echinadas Insulas Martem, Vulcanumque Illi militare igne, ferroque dixisses.

Qui toties Imperator Pontum domuerat, Terras quoque Princeps triumphauit. In Hispanos ob uiolatas pacis leges

Astæ fixas

Hastam cum Allobroge intorsit.
In Ferdinandum Austriacum pugnans,
Obsidione Gradiscam quatist,
Illius copias compescuit.

Dum

Cam Sabaudia Ence in Hyspaues pugnat.

Dum Pedemontano, Foroiuliensi, Istrioque bello distrahitur, Ab Ossunensium Duce Vulnus in æquore accepit. Prælijs feruentibus, Miratus est Orbis Ab huius Martis capite Oleatam Palladem emersisse! Cuius studijs Matriti Allobrogicum, & Foroiuliense Bellum sedatum est. Pace in Terris parta vt in Cœlo frueretur, Illuc properauit Principatus anno secundo, mense tertio. Interim extinctus DD. Ioannis, & Pauli contubernio Exceptus est.



and the state of t

## NICOLAI DONATI Elogium XCII.

Anno 1618.



Precelso Reipublicæ Pharo
Accensa flamma
Vt nocturnis tempestatibus præluceret,
Quàm citò euanuit

NI-

### NICOLAVS DONATVS?

Quia humana excesserat facta Humanis Fatis excessit; Cum prinatus omnia peregisset, In Solio nil inuenit patrandum; Tamen ne triginta dies desidiosus Sederet,

Seditionem periculi plenam oppressit; Fulgur visus in aula,

Vno momento venit, coniuratos percussit, Abscessit.

Qui Istros, Liburnos, Vicetinos, Cenomanos Præfecturis beauerat, Forum Iulij Pæsti reddidit Imperium; Patriam à same, quæ Ciues Ieiunio vorabat, eripuit.

Magnis facinoribus clarus Ad D. Claræ Muriani iacet.



Rr AN-

## ANTONII PRIOLI Elogium XCIII.

Anno 1618.



Hareo Sagumne, Togamue
Augustius pro Patria induerit
ANTONIVS PRIOLVS.
Certè Romana Rostra stupuere,
Cum

Cum ad Summum Pontificem Legatus,
Orbem, Cœlosque ligantem
Eloquentiæ catenulis vinciuit;
D. Marci Trabea fulgens
Omnium oculos perstrinxit;

Eques

In acie fortiter pugnauit; Imperator

Pelago, Terrisque formidatus vicit;
Princeps

De bello, paceque triumphauit.
Cum adhuc infans Matriti vagiret pax,
Ossunensium Dux tormentorum boatu
Infesto mari mugiebat,

Hunc, eius direpta Classe perdomuit; Istriæ fretum nauibus insedit;

Vt ex Hispania in Italiam nauigantem

Multis allisam Syrtibus exciperet pacem;

Cum hac tandem laureata puppi

Domum remeauit.

Imperio per lustrum tranquillissime gesto,

Vt extinctus quoque triumpharet,

Sub D. Laurentij lauro sepeliendum se iussit.

Rr 2 FRAN

Istric superatis obicibus cu Arciducalibus M2triti pacem sirmat.

### FRANCISCI CONTARENI

Elogium XCIV.

Anno 1623.



## Magnitudinis FRANCISCI CONTARENI

Hoc argumentum cape.
De vniuersa Europa triumphauit;

Quia

Quia Europeos omnes Principes
Non semel Orator ore debellauit.
Orbem quoque subiecisse dicas,
Cum ad Orbis caput
Paulum V. Pontificem Legatus
Feruidos illius animos
Diuina eloquentia composuit.

A Deipara ad Ducalem Thronum Elatus est;

> Cuius natalitio festo Semper illi fasto, Quo & vitæ primas,

Et Aule omnes hauserat auras, Principis Corona est redimitus.

Abissinorum Regis filius In Æthiopia sua

Diei facem cominus contemplari assuetus; Quasi exoleuisset Sol,

Alterum clariorem extra Orbem quæsiturus, FRANCISCVM CONTARENVM

Venetias spectatum venit.

Domi Princeps dum pace otiatur,

Apud Belgas Bredæ obsidio seruebat.

Rr 3 At

Natali Virgianis die ortus, dignitates omnes, O Principatum in eodem adeptus est. Ad Tellinam Vallem belliş prolufum. At tonitru quod Tellina in Valle Remugijt,

Illius, Italizque serenitatem
Mox turbandam, comminatum est.
Antequam belli tempestas esfunderetur,
Excessit.

Fascibus annum vnum, menses tres Pacifice gestis, Ad D. Francisci tumulatur.



### IOANNIS CORNELII

Elogium XCV.

Anno 1625.



Venetijs quoque nascitur Rhinoceros Naso, Cornuque Potens. Quis talem ibit insicias IOANNEM CORNELIVM? Quem Quem vel prudentia, vel animi robore Nemo vicit.

Nullum timuit venenum, Quia amuletum capite gesta bat; Vt Martis, Palladisque studijs addictum Scires,

Bellicosæ Brixiæ, doctique Patauij Fræna moderatus est.

In Veronensi Amphitheatro Toti Orbi

Glorie edidit spectacula.

Per Franciscum Maurocenum

Cretæ Proconsulem,

Antea insalubri Qui ad Vrbis splendorem, & incolumitatem Fontanam molem excitauit

(Diceres Iouis fulmina flumine extincturum)

Georgium Fratellum

Tyrannidis face Regnum depopulantem Diuina prouidentia oppressit.

Quantò altius Thronum corpore ascendit, Tantò inferius animo descendit;

> Regalem fasciam Non adeò capite strinxit,

Perona, whiest A mphitheatris Prafectura gefset.

aque hausiu miles peribet.

Diadema Ducale in Senatu deposuisset, nisi Paeres obflitisent.

Quin facili negotio soluere non posset;
Animi decora, quæ in solio
Reliquit,
Filius inuenit.

Quinque annos suprema fulgens Maiestate,

Ad sepulchri tenebras Traductus est.

Adhuc tamen in Mausoleo micat; Radios enim, licet occidat, Non deponit Sol.

Ad Theatinorum Templum Magnifice hospitatur.



## NICOLAI CONTARENI

Elogium XCVI.

Anno 1630.



Post bellum cum Archiducalibus Imperiyterminos figens sillos ampliavié . Debellato Foroiuliensi bello,
Productis ad Tyrolum
Veneti Imperij finibus,
Pace cum Austriaco Archiduce fixa,

Di

Datis ditioni, prælijsque limitibus, Domum triumphans redierat, Vt Legati Virgam

Cum Principis Sceptro commutaret

NICOLAVS CONTARENVS.
Cum Viennæ reclusum Iani templum

Detonuit,

Mantuanu erupit bellum.

Cimbricum, Theutonicum, Tigurinumque Bellum

In Italiam recruduisse dixisses; Eò atrocius, quòd nullus vindex Inuentus est Marius.

Ferdinandus Cæsar II.

In vnam Mantuam totam vrget Germania;
Illius iræ extinguendis fulminibus,
Nec Vrbi circumfusus Mincius,

Nec Veneta Æstuaria, Nec Romanus Tiberis, Nec Gallus Rhodanus Suffecere.

Fumauit tandem noux Carthaginis Bustum,

Et cum eo penè vniuersa Italia

Principis arm pro Mantua.

Eft

Post bellum lues

Est funerata.

Bellonæ crudum puerperium,

Per vrbes atra pestilentia

Grafsabatur;

Ausonie decus metebat,

Et Venetę venustatis floribus

Ferales tumulos cumulabat;

Princeps vt validius, & sanctius

Quàm Consulari Clauo

Figeret luem,

Diuum Puluinaribus

Pro Vrbis salute vota nuncupauit;

Dei Matri,

Quæ Lauretana in Æde adoratur,

Pensilem lychnum

Quinquaginta auri pondo donum sacrat;

Eidem Sospitatrici

Templum Venetijs molitur.

Extemplò Saltus, & Nemora,

Ex montium culminibus

Ad Vrbis descendunt Æstuaria;

Medijs fluctibus montes baiulant,

Et Deiparæ excelsa mole

Salutis Phanum pro sedata peste Votum.

Su-

Superbiunt.
Tantas Scenæ mutationes
Cum quatuordecim menses
Princeps spectasset in aula,
Abiuit;

Et ad D. Mariæ nouum Fanum
Tumulatus
Noua siderum se regna colere
Exclamat.



## FRANCISCI ERICII Elogium XCVII.

Anno 1633.



Fera vndique telis horrens, Viuum armamentarium

FRANCISCI ERICII

Fatali agnomine pugnat; Vt scias hostibus ad illius capitis pilos Tanquam ad bellica pila trepidatum. Patria suum confessa est Casarem, Et Iulium fore dixit, Cum ad Forum Iulium Legatum misit; Palmæ arcem Consul adijt, Vt triumphorum palmas inde auspicaretur; Hinc Gradiscam obsidione quatijt, Diuguntorum Forum asleruit; Cremam desedit. In Tellinam Vallem ruentem armorum Tellimensi bello pro Rhatis. Sustinuit torrentem. Mantuano bello Germaniæ Aquilæ Mantuinis pra. Illius scuto fulmina repressa; lijs fortiter pugnat. In Castrorum spolijs Ducale Paludamentu Dux renunciatur in Castris. Inuenit; Per Marinum Capellium Ad' Apolloniam

Prædatricem Lunam ad Apollinis Vrbem Africa Pi Iugulauit;

Ab Italiæ Principibus exoratus Pro Parmæ Duce parmatus ad bella Prodijt.

Sedatis Ausonia pralijs,

Cydoniam, Rethy mumque rapie Turca.

Derepente Ottomana procella In Cretæ Regnum desæuijt; In hanc Ericius suis telis armatur; Ad Propontide bis Turcaru classes dilacerat; Ad Illyricum cædit exercitus. Bella foris gladio, Domi consilio patrabat; Non amplius auspicijs tantum, Sed & suo ductu prælia commissurus Ducali Diademati Maritimi Imperatoris Sceptrum copulauit; Si in Sago Cæsarem, In Toga iure dixeris Catonem; Quem Senatus Liburnorum primum,

Tum Patriæ Gensorem designauit. Decemuirale ferrum

Nonnisi inuitus in vitam alienam Strinxit:

Ita in vtraque sapientia se gessit, Vt septem Græcię adijciendum diceres Octauum.

Ferdinandum II. Cæsarem

Et Continentis, & magnus Senatus Sapiens.

In quem gladio pugnauerat, Legatus amica lingua expugnauit; Vrbanum VIII. quem adijt Orator In sui admirationem adduxit.

Qui caput consilijs,
Manus armis Patriæ litauerat,
Cor adolendum mortuus præcepit;
Hoc D. Marci Aris vtpote Victimam
Iussit sepeliri,

Reliquas exuuias ad D. Martini
Marmore claudi voluit,
Vt propè armamentarium
Cum Martino milite
Pro Ciuibus pugnaret.

D.Martins Æ.

des iuxta armamentarium.



Sf 3 FRAN-

# FRANCISCI MOLINI Elogium XCVIII.

Anno 1646.



## Quantam Reipublicæ molem IN FRANCISCO MOLINO

Fortuna molita est!

· Montem posuisse dicas,

In

In quo bellorum procelle

Alliderentur.

Hic vertice proximus Cælo Deum pro Patria consulebat.

Quàm blande per hunc montem

Eloquentiæ amnes murmurabant;

Pauperes auri, argentique fodinas,

Ferreas hostes in illo inuenere;

Ventosi honorum nimbi

Inconcussas illius perstauere cautes;

Cum totus esset marmoreus,

A Creta sibi statuam erigi

Despexit;

Magnum sibi visus posuisse Colossum, Si nullus sibi Colossus poneretur.

In Veneris Domo Martes nasci

Dalmatia mirata est,

Cum illum fuis Castris

Imperantem vidit.

Cum Ægeo mari Thracium bellum Detonuisset,

Hostium furori hanc molem Licet senescentem Senatus obiecit.

4

Cum

Classis Imperator Podigra correptus domum reuertitur, & Dux cligitur.

Cum in perduelles curreret, Podagra pedem fixit, Vt facilius Solium ascenderet. Nouigradum à Turcis raptum Denuò ab illorum manibus eripuit; Per Leonardum Fusculum De fortissimo Clissæ munimento Triumphauit; Ad Hellesponti fauces Per Ioannem Capellum, Ioannem Baptistam Grimanum Imperatores Classes absorpsit Ottomanas; Vt Throni Apollinem intelligeres, Imperij annos Musarum numero Æquauit.



### CAROLI CONTARENI

Elogium XCIX.

Anno 1656.



Ducalis Maiestas
In penitissimis domus latebris
Patrię thesaurum
CAROLVM CONTARENVM

Dum domi late. bat, Princeps re. nunciatur.

In-

Inuenit;

Cum ad aulam traduxit, Nihil illi Principis addidit

Nisi nomen;

Priuatum illius aurum Publicum fecit.

In Reipubl. culmine positus CAROLVS
Vicinum Cœlum,

Vt de Terra triumpharet,

Aureis, argenteisque tormentis Pauperum humeris baiulatis

Adortus est.

Blasphemantium fulmina in Deum vibrata

Ipsorum in sanguine extinxit; Brixiam ferreis procellis,

Ciuicoque cruore vndantem Pontum

Aura lenissima sedauit.

Verona, que sub illius Imperio

Vernauit,

Amphitheatro suo perenniorem

Circum maximum

In litteris (æternitatis circulo)

Erexit.

encerarum munimentis amore fuum, & Caroli gesta Ucrona cofignauit.

Mor-

Sollicitudine sua A peste Vrbew sernauit.

Mortis falcem,
Que Italiam demessuerat,
Sue mentis acie hebetauit;
Dormientium Deam vigilijs debellauit.

Sarmaticum egit triumphum, Quia Orator de Regis corde triumphauit.

Alexander Septimus

Vt suum erga Carolum testaretur amorem, Diuoru essigies ab illo mox Cœlis spectadas Dono misit.

> Hinc ad Empyreum euolauit Principatus sui anno..



## FRANCISCI CORNELII

Elogium C.
Anno 1656.



Aulæ auram
Quam semper lethalem animis duxit,
Corpori quoque exitiosam sensit
FRANCISCUS CORNELIUS
ADo-

A domo ad thronum,

Velut à salubri ad pestilens cœlum

Traductus,

Breui mora interijt.

Inuitum, & penè vi pertractum Ad Solium,

Tam parum durasse nil mirum.
Pauci imperij dies

Dialem Principem ostenderunt;

Vt semper Regé extitisse Fata prédicarent, Supremam vitam suprema vitta

Decorarunt;

Qui licet armata non debellauerit agmina; Bellicosum tamen se præbuit,

Cum de Martis vrbe

In Brixiana Prætura triumphauit; Ferreos, pugnacesque viros

Aurea clementia perdomuit.

Superiorum Principum

Innocentiam, religionem, pietatem Inculpatissimis moribus expressit;

Centum Ducum compendium dicas,

Quorum centesimus clausit agmen.

Tt De-

Decem & octo dies in Aula moratus
Seculares ludos celebratum
Abijt ad cœlos.
Felix Princeps,
Qui Reges atauos,
Patrem Principem,
Filios Reipublicæ decora
Suscepit.
Ad Theatinorum templum
Magnificè tumulatur.

we say as the



BER-

### BERTVCCII VALERII

Elogium CI.

Anno 1657.



Purpuratum aureo Solio sessurum BERT VCCIVM VALERIVM,

Purpurata, auroque paludata Gentilitia Aquila promisit.

Tt 2

Hæc

Aquila supernè aurea, inferne par purea Valeriorio scemma. Hæc BERTVCCII labijs Sua fulmina aptauit, Quæ vt ciues in Senatu, Hostes in acie vincerent, ruebant. Foro Iulio, Bergomoque Præfectus Iouis ales Saturni tempora adduxit; Florum patria acerbis consilijs Iactata,

In Principums conventu Florentiā pro Republi. ca petit.

Dum Principes in pacis, bellique biuio Hærerent,

Maturum BERTVCCII aspexit

Autumnum.

Insubrum in arce

Cum purpurata Hispaniæ Aquila

Fulgeret,

VALERIAM Aquilam Deorum Nuncia Patres ad illam adlegarunt; Cœlo diceres inter auri procellas,

Et eloquentiæ fulmina descendisse;

Bis Romam ingressus, bis de Roma

Triumphauit.

Pontifice, purpureoque Senatu

Fa-

Ad Cardinalem Infantem Legatus Mediolanum mißus.

Facundiæ loro religatis,
Innocentius X. Alexander VII.
Dum illorum ad pedes osculabundus
Procideret,

Illius capitis pondera sensere;
Triumphale Romæ solum,
Triumphale Patriæ solium spopondit.
Supremum Orbis Thronum veneratus,
Supremo in Vrbis Throno venerandus
Redit.

Cererem ne Venetijs aufugeret
Horreis inclusit;
Victorie alas sui capitis vitta
Religauit;
Ipsius auspicijs
Laurentius Marcellus Imperator,

Non Syracusas,

Sed totum Byzantium in mari expugnauit; Hellespontum, quo Xerxi non licuit, Nauium, tormentorum, cadauerum aggere

Victoriæ pontem excitauit.

Ægeo triumphato, Cycladum corona

Tt 3 In

In torquem Principis collo elaboratà. Tenedos Insulam subegit, Vt in illa Constantinopolim obsidere

Vt in illa Constantinopolim obsideret. Alexandro VII. summis studijs agente,

CAROLO CARAFA eius Nuntio

Reipublicæ acceptissimo

Maxima solertia rem gerente,

Quod reliquis Pontificibus, Principibusque Ex voto non cesserat,

Societatem Iesu amplexus est.

Per Lazarum Mocenicum Imperatorem Ottomanas classes demersit;

Arces euertit.

Post triumphos, nondum expleto biennio,
De illo mors triumphauit;
At VALERIA Aquila
Ad veri Iouis arces euolauit.

Ad veri Iouis arces euolauit. Interim ad D. Iobi Templum

Commoratur.

Hoc Elogiu exo.
ratus mutuaui
Bertutij vita Au
Et ri imprimendum quod absque
meo nomine produt.

);(

# IONNIS PISAVRI

Elogium CII. Anno 1658.



Victoriarum omen Laurea serta Tuis postibus affigo A nemine vincenda Respublica, Qua Principem tibi elegistiss 0 Cuius fatale nomen

A triumphali voce Io triumphos auspicatur.

10 ANNOS AVREOS IOANNES PISAVRVS

In ferrea Ætate reuocabit; Hoc Numinis arcana spopondere; Cum illum infantem ex naufragijs

Raptum,

Mosis instar,

Ab aquæ vortice Ad Aulæ verticem destinarunt!

Pluribus regendis Orbibus parem

Patria confessa est,

Cum validam eius ceruicem

Eodem momento

Multis fascibus onerauit.

Veneti Cœli Intelligentiam dixit,

Cum quatuor supra viginti orbitas

Senatus Orbem //

Illius sapientiæ

Circumuoluendum tradidit.

Dodoneas Columbas

E domus fastigio infans in Riuum prolapsus, non submergitur.

Sex Magiaratibus eodem tempore praest.

Citra exemplum 24 vicibus Sapientie Magie Stratum gerit.

Illius pectori consedisse creditum,
Cum attonitis Principibus
Responsa redderet
Plusquam humana,
Hæc cum tota Gallia
Purpuratus Richelius;
Hæc Principum Maximus
Vrbanus IIX.

Cum sua Roma stupuere.
Suis consilijs, alieno ferro
Ingentia prælia patrauit;
Ne per Tellinam Vallem
In Italiam bella irrumperent,
Allobrogicas obiecit Alpes,
Gallicis agminibus, Venetisque viribus

Circumsepsit;
Tantum Gallica, Sabaudaque Legatione
Molitus est.

Magnos Principes,
Velore, vel ære tonanti expugnauit;
Ad Britannos Orator
Orbe diuisam regionem cum suo Rege
Patriæ iunxit.

Ad Vrb. viÿ. Pontif. Maxim. Orator.

Ludouic. XIII.
Gallia Regem.
Carolum Emanuclem Sabaudie
Ducem pro Tellina Valle Legatus
cum Patria iungit.

Anglia ad Rege Orator.

Huius

Huius Regna domi sedens asseruit, Vrbis littora

Vt in hostium monumenta verteret, In robustissima munimenta Consuluit erigenda;

Cum in perduelles manu, & ferro Nequiret,

Lingua, auroque decertauit:

Hoc pro Republica sanguinis vice Largissimè essudit;

Marti litandum duxit,

Vt Pacis Templum poneretur.

Liceat vaticinari,

Thracios triumphos breui

Suis in Theatris

Venetiæ cantabunt;

Tantum ominor

Ex Senatus sanctitate,

Principis Iustitia, & Religione.

Heù quam breuis diadematis,

Fortuneque coruscatio.

Dum HISPANIÆ GALLIÆQVE

Monarchæ maximi

Atto-

In publicum Erarium auri Vim congessio.

Contra Turcas ballum consulit prosequendum. Attonito orbe Iani fores claudere meditatur, Et ex semper sperata, seperq; desperata pace De Turcis Trophea Princeps præstolatur, Feretrum, & pollinctores sibi cernit paratos; At animis non deiectis,

(Cum Principem stantem mori deceat )
Morti obuiam iuit;

Catholica Religionis Ægide loricatus, Vt illam ter prosterneret.

Ter

A IACOBO ALTOVITO,

Celi, Terræque Arbitri sapientissimo Nuntio Noxarú obliteratione A. P.M. ALEX.VII.

Sibi impetrandam efflagitauit;

Hasque sibi supremas Inferias exorauit,

Que Regibus tantum soluuntur;

Vt scilicet sacris aris, Inferis tremeda victima

Deo pro illius Manibus

Summus Pontifex potenti dextera litaret

Sic dies maiestate actos pietate clausit,

Et terreni Imperij annu, sexq; menses potitus Æternum cum Christo regnaturus abscessit,

Regiæ moli ad Minores fratres inferendus.

DO-

### DOMINICI CONTARENI Elogium CIII.

Anno 1659.



Solium esse cometen
Lethali slamma radiantem docuit
DOMINICUS CONTARENUS;
Qui ne hoc pestilenti sydere afflaretur,

Dum

Dum alij de diademate certarent,
Atestini secessus otia quæsiuit;
Ibi à rure Imperij sibi fasces germinatos
Miratus est.

Dum Atesti moratur Princeps eligitur.

Nonsemper cæca Fortuna est,
Videt quandoque fortem Heroa,
Quem ad regni fastigium euehat;
In DOMINICO dominium legit
Fatorum manibus impressum,
Dignum duxit Imperio,
Quia Imperium; renuebat;
Nouerat ad Reipub. tutelam natum
Qui Franciscum atauum
In vna Asulana arce

Hic Cefaris Maximiliani obsidionem diffiauit.

Totius Italię assertorem habuit; Vrbanos omnes virtus in Dominicum Magistratus congessit;

Vt per Sapientiæ, Cossilijq; purpuratos gradus sapiens, & co.

Throni gradus ascendere compelleret.

Omnia corporis animique decora in illo

De primatu contendunt;

Tanta dicendi vi Principe digna pollet, Vt Suadam vno puerperio

Iplum

Ipsum, Angelumque fratrem, Equitem, Diuiq; Marci paludamento insigne Effudisse putes; Hunc Europæ Aulis caduceatorem Octo vicibus obiecit; Illum principibus responsa redditurum In Patria reservauit. Benè contra hostes ex Throno pugnaturum Sperat, qui nouit Abillo DOMINICO hunc genus ducere, Qui Heluetios ad Marignanum profligauit, Forum Iulij, Longobardasque Vrbes Veneto Imperio restituit; Franciscum primum Gallorum Regem Ab exitio eripuit, Cuius aurea Lilia

Gratitudinis monimentum

In illius gentilitio Stemmate exclamant!

Felix Princeps,

Qui vix Solium ascendit, Cum bella corruere.

Vidit in Hıspaniæ, Gallieque Monarchis Compositis

Quie-

Quietum Orbem,

Pacisq; amicum nomen per christianas oras

Felici tuba reboare;

Hinc Turcicas pugnas iugulatas cerno.

Diu Princeps optime regna,

Vt iustitia, sanctitatis,

Et religionis fines

Tua cum atate producantur.





. . .

Luxus rosarum, disparesque Nectareos lacrymetur imbres. Quo Flora cultu prata comantia Flammis rosarum inscribit, & aureo Pallore pingit liliorum Exuuias, niuibusque crines? Hic Ascra vatum, hic nobile Pieris Apis laborat nectar, & asperi Tactu leones mansuescunt Illicio famulantis auræ. Quam sæpe ad huius verticis otia Leo superbi nobilis Adriæ Regnator armati cruentum Exuit ingenium leonis? Vt è cruenta cede ferocior Per decolorem sanguine Bosphorum Inuisa iussit contumaces Fræna pati, dominumq; Thracas. Seu bellicose finibus Africa Turrita classis Pergama, & arbitras Ponti triumphati triremes Intulerit, Nomadumque Regum Ad transtra, sæuam & vincla superbiam

Vu

Vi-

Victor citarit; nec furor asperat
Frontem, aut saginat esseratas
Cæde serox, & acerbat iras;
Has Orbis (an me ludit amabilis
Insania?) has olim auguror, auguror
Glebas adoret, sulguret que
Nobilium Cynosura vatum
Gentile sidus. Te simul igneis
Inscribat astris emeritum decus,
Ignesque sphærarum MATINI
Sidera multiplicent LEONIS.



### SERENISSIMÆ REIPVB VRBISQVE VENETÆ

Elogium.

VRBS VENETA

Sola in Salo,
Sola sub Sole spectabilis,
Inuisa tantum inuidię;
Medio in mari nihil marinum habet
Præter salem.

Sedem in aquis stabiliuit suam, Vt in fluxa vnda inuiolabilem perdurare Obstupescas,

Fundamenta gloriæ suæ in mobili solo iacta (Immobiliter consistunt.

Quot Duces, tot luces Reipublicæ dedit, Soles dicas gentilitio in Leone efferuescentes.

Nunquam deplorata,
Semper implorata.
Quid prius miraberis,
Ciuitatis miracula
An Senatus Oracula?

Vu 2 Pudi-

Pudibundam lauda Virginem

Externi thalami non vstam tedis;
Inclyta tamen grauidam sobole;
Quam non vt Iupiter fracto,
Sed sano peperit capite,

Coronatam Orbis miratus est natam.

Canuit in pubertate, quia exorta cu senibus;

Pubescit in senio, quia lac sugit ex cano capite

Ciuium, cum omnes sint Reges, nemo Rex.

Purpuram hostili sanguine sibi tinxit; In sago Cesares, in toga no desut illi Catones. Thraciæ Lunæ cornua didicit frangere cornu; Solis volucrem, Iouisque fulminantem alitem Non horrescit.

Nemeçam habet belluam vnguibus armatā, Quam ex æthere acciuit ad æquora,

Vt interaquas

Fulminum derideret ignes.

Insidijs imperuia ex cubitore non in diget, Lumine dormit aperto;

Vrbemne an Orbem dixeris nescias Istam, cuius insignia

Fatum mihi cudit in nomine Amoris ara.

VE-

### VENETORVM PATRVM

Prensatio, siue ambitus

In

### D. MARCIFORO.

Elogium.

Hospes
[Adspice VENETÆ REIP. APICES;

Apes dicas

Huc magno agmine aduolantes,

Pacifico murmure

Imperij mella sudantes.

Septem iactauit Gracia Sapientes;

En hic sapientum turmas

Porticibus deambulantes;

Ex oris Maiestate

Diceres toto ex OrbeVenetijs cogregatos Reges

In hoc Forum confluxisse,

Vt de regnandi iure,

Omnibusque nationibus scribendi leges

Inter se consulant.

Hæc pacis, bellique officina;

Hinc erumpunt vel fulmina,

Vu 3

Vel

Vel flumina præliorum incendia Extinctura.

HOS VENETOS appella PENATES, Penè natos iam ad regna imbutos,

Ac

Patriæ destinatos Patres.

Hostica littora

Horum magis pacifica ora,

Quàm bellica expauescunt æra.

Plus ad inermes horum pileos,

Quam ad armata trepidant pila, VENETVM CONSILIVM

DEORVM CONCILIVM

Vocitantes.

Magistratuum semina in hoc Foro iacta In aurea Comitiorum aula maturantur. Vide spectator vt inter hos nudus discurrit Amor,

Salute data, & accepta, Amplexu, & osculo

Paludamentum, quo induatur exposcens; Nunquam ex hac REP. auolaturus, Cum proprias alas illius dederit Leoni. Hinc Hinc odia exulant, vel si interesse audent,

Tanquam proscripta
Amoris incedunt larua personata;

Vt discas

RESPVBLICAS AMORE

Adolescere, odijs interire.



#### VICTORIÆ DE TVRCARVM PIRATIS

## A VENETA CLASSE

Nuper ad Apolloniam reportatæ

## ELOGIVM.

Oræ maritimæ
Ora lacrymarum vnda perfulę
Oculos exiccate,
Iam remex Turcicus
Sui potius sanguinis, quam vestri maris
Fluctus secat.

At Elogiorum Oceano
VENETAM excipite CLASSEM;
Hæc Piratis Pyras medijs extruxit in aquis;
Impiorum puppes ipsorum vertit in feretra,

Iusta iusto fulmine celebrauit.
Cædibus, rapinisque onerate naues
Scelerum magis ponderibus,
Quam VENETORVM tormentis
In luctus, fluctusque pelagus
Demerse sunt.

VE-

#### VENETVS

Infames triremes castigauit aquis,
Vt extingueret Christiani orbis
Incendium,

Quod illæ Pelugi per sinum vehere audebant.

Turca venenato serro pennas aptauerat,

Vt ad Christianas plagas Vi Plagis oneratam mortem,

Licet præcipitem volare compelleret; Hinc velorum alis auolans

VENETI LEONIS

Alas nequiuit euadere;
Iam illius vngue iugulata
Exanguis Turcica pallet Luna,
Præter morem proprio decremento
Piscibus incrementa ministrans.

Hæc

LAVRETANÆ VIRGINIS

Pede contundi orbem suum dolens, Illius delubro ferebat faces,

Nescia LAVRETVM Iouis ignes, Nedum lunæ missilia aspernari.

ÆTERNVS SOL

## IN VIRGINIS DOMO LEONEM IN SAGITTARIVM

Armauit.

Orbis, qui CHRISTVM adoras, ADRIATICÆ REGINÆ

Felicia exopta sæcula, Vt Turcarum animas corpore, Fidelium corpora ferris exoluat.



# D V C A L E D. MARCI TEMPLVM.

Elogium.

Nihil hic mortale spectabis, Vbi D. MARCVS

Ænea, quam in fronte adspicis, quadriga In Cœlum aurigat;

Ipse huic triuphali Venete pietatis carpento,

Ne per insuetas fatiscant vias

Æneos submissit equos;

Qui tibi hinnire videntur,

Inhiare scito ad gloriam,

Ad cuius meta suspensos semper habet pedes;

Ex Solis curru mutuatos crederem,

Ni Bizantino excidio aduectos scirem;

Vt hic Fatorum expectent tempora,

Donec Bizantio

Enez delubri fores duraturum Templum Supra Capitolium clamant.

Hæ

Hæ claudunt Olympum,
Cum
DEI SANGVINEM,

Et

Cœlitum exuuias celent; Astra ibi mirare,

Quæ in igneis calculis exardescúnt; Ex æthere diceres illa Venetum detraxisse. Tessellatú nitéti saxo pauimentú, ac parietes

Industri iurares penicillo coloratos;
Discolor lapis i minutissima fragmeta cócisus,
Et pertinacis labore magistri discriminatus
Discrimen parit inter oculos, mentemque,

Saxane an colores viuant,

Nouo picturandi genere Apelle superato.

Quo nomine tot diuites
Diuum effigies appellabis?
Nisi Democriti sectator haberer,
Dicerem, quot ibi effictæ imagines,
Tot mundos picturarum
Lapideis creatos atomis.

#### NAVALE ARMAMENTVM

Victoriæ Naualis Monimentum.

#### ELOGIVM.

Eiulatus ede ferales ferox Turca, Venetijs mortis Ædem tibi extructa mirare.

Lacrymis adsperge MONIMENTVM,

Quo tua tumulata est gloria;
Ad singula Tropea ex tuis relata cladibus
Singultus, & suspiria emittito;
Tuorum militum cadauera
In mænium lapides transiere;

Attritæ hastæ, perfossæ cassides,

Obtruncata capita,

Laceratæ classes Infundamenta sunt iacta;

Immanes tuorum Ducum manes;

Nec sub vmbris securi

Ad Secures pallescunt Venetas; In caput tuum Vulcanus conspirauit

Ætnam perosus

X Adria-

Adriaticos adiuit Ioues;
Inter ipforum imbres
Fulmina conflaturus, & tonitrua.
Ad lamentabiles incudu gemitus ingemisce,
Mille Brontes, mille Steropes
Gemino armati oculo
Ad tua excubant sunera;
Debellata vexilla tua vix illa sunt,
Timor attriuit, non ætas.

Regina maris

Inuita Thetide, Bellonam præfecit aquis, Sylvas traducit ad vndas,

Et

#### IACVLATRICEM LVNAM

Inter marinos saltus
Sæpè venatur.
Malos suos hostibus malos
Neptuni crederes arces,

Ad inimicas fundendas Classes excitatas; Suum dedit illis Fortuna velum;

Imò

MVLIEBRES FORTVNAS

Ad eorum consuenda vela

Trans-

16 Mulieres velorum susrices.

In puteo hie vni-

Transmittit.

Hoc ARMAMENTARIVM

Iani Templum dicas,

Ex quo armata erumpunt bella.

Ibi subacta tormenta hostium;

Hostiæ Marti diçatæ

Humi deiecta iacent.

Hic longos intorquet Venetus rudentes,

Vt remotos etiam vinciat perduelles.

Arma licet inter otia splendescunt,

Vt negotiosa dicas,

Fulmina crederes ia in hostes intorta emicare,

Et cataphractos ad bella prodire.

Veneno medicata tela non horret Venetus;

Vnicornis quod aquis celat cornu

Illa comminuit.

In hoc armorum orbe

Ad hostica excidia mors oritur;

Hic quotidie immaniorem se fieri

Miratur.

)(

# SERENISSIMI DVCISREGÍA.

ELOGIVM.

Quæ Pergama aduecta mari?
Æquorei hæc Numinis Regia,
An Capitolini Iouis arx?
Vtrumque dicas;
Iam assuetæ seruitio vnde

MARIS REGINAM

Tergo baiulant.

Ne credas hominis cælo marmoreas

Huius molis

Cælatas frontes;

Cœlum quod Venetum incoleret Numen Cœlites fas erat habuisse cælatores.

Mille, quos miraris in atrio

Ex Corinthio marmore arcus.

Non tàm immanis structure,

Quam Patrum grauitate,

CONSILIORVMQ; PONIDERE

Curuatos scito.

Mula Comitiorus
fiue vt appellant
Magnum confilium super locazum est.

Fo-

Forensem porticus portant Iustitiam, Ne timeas casuram inflexibili innixa lapidi.

Area puteos ærea corona cingit,

Vt ære perennius dicas,

Aquarum Reginæ Imperium.

Quam pius Venetus in parentes;

Primos enim Mundi extinctos primordijs

Viuos educit ex marmore,

Fecitque vt qui primum in luto Sunt figulum experti Deum,

In saxo sculptore plusqua homine sortirentur.

Summis parietibus marmoreum caput

Excubantes exerunt Leones;

Solidi enim capitis

Adriaticus Leo parit liberos.

Vt Curia adeas, Giganteos ascendis gradus; scala qua itur in Curiam ex colof-

Venet eni superbos pede proculcat Gigates. sis qui illam or-

Plures auratæ tibi occurrunt aulæ; Plurimi namque per illas ingrediuntur Reges.

Sacro Delubro PRINCIPIS adharet tecta,

Vt ecclesiæ coniunctum, ac necessarium

VENETVM SENATVM

Credas.

Adamus , & Eua spectantur mirabili artificio fabrefatti.

nants Gigantea

dicitur.

## SVBACTÆ CLISSÆ LESSVS. ETHOPOEIA.

Amicum Numen LVNA
Roscidam solue super oculos meos nubem.
Impenetrabilia latera mea
VENETO milite persolsa
Ottomanno Imperio vulnera aperuerunt.
Fatidica Cassandra veros casus cano;
Iam Turcica potentia Fata vel inuident.

Ne amplius me Clissam clepsydram dicas, Qua lacrymarum guttis

Vel fastidiunt.

Mahumetice Monarchiæ mensurantur horæ.

Ab Arce Dalmata amatas arcent Superi Turcarum victorias;

Iam cerno ex his alpibus BYZANTII
Glorias præcipites.

Vah infelices humanæ superbiævices; Ego olim Turcarum formidabile Munimentum,

Nunc flebile monumentum fio; Agnosco pyramidem cui insideo,

Tu-

Tumulumesse Regum,

Leuctrieam pugnam Leonardus Fuscolus, Venetus Epaminondas oculis subject meis; Parua manu ducum meorum sudit acies, Reuinxit manus.

Nesciebam Venetis vadisalatos emergere Leones,

Adeditorum montium arces auolaturos; Hinc venisse, & vicisse idem suit.

Vix Bombardarum rugitus edidere, Cum militum vngue discerpta sum.

Christianus orbis lamentabiles ridebit Eiulatus meos;

Orientis Imperator in me vna prostrata Sui Imperij occidentem agnoscit, Opportunè intortis linteis male sanum

Ligat caput;

Piè illius vertici à Luna sunt posita, Vt regijs fascijs suturis cladibus medeatur. Dum selicia VENETVM Vexilla collo

Infixa meo

Insultibus me petunt, dolore conficior, Et vox hæret faucibus.

RI-

# RIVALTINVS PONS.

## ELOGIVM.

Distrahor, arcuatum montem, an pontem Hanc portentosam marmoris molem dicã.

Montem potius appellabo;

Qui enim semiorbis vrbem humeris baiularet? Vel videns mentior tam immania saxa.

Marinos inter fluctus librari.

Nec Neptunus, perfossis Tridente rupibus, Tritone ministro tanta prodigia excitasset. Dixissem arcum hunc ab Ioue sabricatum,

Cuius archetypum

Adhue in aere picturatum ostentat;

At non nouit Venetus

Externa emendicare auxilia,

Solus didicit montes in pontes flectere,

Et æquoreos inter vortices vertices alpiú calcare.

Vt MARIS DOMINIVM venerere,

Ponto pontem portandum dedit;

RIVVM existimat ALTVM;

Hinc saxeo illius coronauit arcu tempora,

Hoc vt ARCV tempora iaculetur.

PRIN-

## PRINCIPV M NOMENCLATVRA:

| DAuluccij Anafesti                     | Obelerij Antenorei       |
|----------------------------------------|--------------------------|
| PAuluccij Anafesti<br>primi Venetiarum | El.8. Ann. 804. n. 22    |
| Ducis Elogiú 1. Anno                   | Angeli Participatij      |
| 697.num. 1                             | Elogiu o. Anno 800       |
| Marcelli Tegalliani                    | num. 26                  |
| Elogium 2. Anno 717.                   | Iustiniani Participatij  |
| num. 4                                 | Elog. 10. Anno 828.      |
| Vrsi Ipatij Elogium 3                  | num, .                   |
| Anno 726. num. 6                       | Ioannis Participatij I.  |
| Ducalis dignitas abro-                 | Elogiu II. Anno 829      |
| gata Anno 737                          | num.                     |
| num. 9                                 | Petri Gradonici El. 12.  |
| Ducalis maiestas resti-                | Anno 837. num. 37        |
| tuta Anno 724. n. 12                   | Vrsi Participatij Elog.  |
| Gallæ Elogium 5                        | 13. Anno 864. n. 41      |
| Anno 755. num. 15                      | Ioannis Participatij II. |
| Dominici Monegarij                     | Elogiu 14. Anno 881.     |
| Elogiu 6. Anno 756.                    | num. 44                  |
|                                        | Petri Candiani I. Elog.  |
|                                        | 15. anno 887. n. 46      |
|                                        | Petri Tribuni Elog. 16.  |
|                                        | § anno                   |
|                                        | Ĭ                        |

| anno 888. n. 49          | Othonis Vrseoli Elo-          |
|--------------------------|-------------------------------|
| Vrsi Badoarij II. Elog.  | gium 26. anno 1009.           |
| 17. anno 912. n. 52      | num. 79                       |
| Petri Candiani II. Elo-  | num. 79 Petri Centranici Elo- |
| gium 18. Anno 932        | gium 27. anno 1026.           |
| num. 55                  | num. 82                       |
| Petri Badoarij Elog. 19. | Dominici Flabanici            |
| anno 939. num. 58        | Elogiu 28. anno 1032.         |
| Petri Candiani III:      | num. 85                       |
| Elogiú 20. anno 942.     | Dominici Contareni            |
| num. 60                  | Elogiu 29.anno 1043           |
| Petri Candiani IV.       | num. 87                       |
| Elogiu 21. anno 959.     | Dominici Siluij Elo-          |
| num. 63                  | gium 30. anno 1070.           |
| Petri Vrseoli I. Elogiu  | num. 90                       |
| 22. Anno 976. n. 66.     | Vitalis Phaletri Elo-         |
| Vitalis Candiani Elo-    | gium 31. anno 1084.           |
| gium 23. anno 977.       | num. 93                       |
| num. 70                  | Vitalis Michaelij Elo-        |
| Tribuni Memmij Elo-      | gium 32. anno 1096.           |
| gium 24. anno 979.       | num.<br>Ordelaphi Phaleu.     |
| num. 72                  | Ordelaphi Phaleu.             |
| Petri Vrseoli II. Elog.  | Elogiu 33. anno 1102.         |
| -25. Anno 991. n.75      | num. 99                       |
| 4                        | $D_0$                         |

| Dominici Michaelij    | Iacobi Theupoli Elo-            |
|-----------------------|---------------------------------|
| Elogiu 34.anno 1117   | gium 42. anno 1229.             |
| num. 102              | num. 132,                       |
| Petri Polani Elo-     | Marini Mauroceni                |
| gium 35. anno 1130.   | Elogiu 43. anno 1249            |
| num. 106              | num. 136                        |
| Dominici Mauroceni    | Ranerij Zeni Elo-               |
| Elog. 36. anno 1148.  | gium 44. anno 1252.             |
| num. 109              | num 138                         |
| Vitalis Michaelij II. | Lauretij Theupoli Elo-          |
| Elog. 37. anno 1156.  | gium 45. anno 1268.             |
| num, 112              | num. 141                        |
| Sebastiani Ciani Elo- | Iacobi Contareni Elo-           |
| gium 38. anno 1173.   | gium 46. anno 1275.             |
| num. 117              |                                 |
| Aurij Maripetri Elo-  | Ioannis Danduli Elo-            |
| gium 39. Anno 1178.   | gium 47. anno 1280.             |
| ,                     | num. 145                        |
|                       | Petri Gradonici Ele-            |
| gium 40. anno 1192.   | gium 48. anno 1288.             |
| num. 125              | num. 14.9                       |
| Petri Ciani Elo-      | num. 149<br>Marini Georgij Elo- |
| gium 41. anno 1205.   | gium 49, anno 1313.             |
| num. 128              | num. 153                        |
|                       | Ionnis                          |

| Ioannis Superantij Elo-                | Marci Cornely Llo-     |
|----------------------------------------|------------------------|
| gium 50. Anno 1323.                    | gium 58. anno 1361.    |
| num. 156                               | num. 177               |
|                                        | Andreæ Contareni       |
| gium 51. Anno 1328.                    | Elogiú 59. anno 1367   |
| num.                                   | num. 179               |
|                                        | Michaelis Mauroceni    |
| Elogiu 52. anno 1339                   | Elogiú60, anno 1381    |
| num. 161                               | num. 185               |
| Andreæ Danduli Elo-                    | Antonij Venerij Elo-   |
| gium 53. anno 1343.                    | gium 61, anno 1381.    |
| num. 163                               | num. 187               |
| Marini Phaletri Elo-                   | Michaelis Steni Elo-   |
| gium 54. anno 1354.                    | gium 62, anno 1400.    |
| num. 168                               | num. 190               |
| Ioannis Gradonici Elo-                 | Thomæ Mocenici Elo-    |
| gium 55. anno 1355.                    | gium 63. anno 1413.    |
| num, 170                               | num. 193               |
| Ioannis Delphini Elo-                  | Francisci Fuscari Elo- |
| gium 56. anno 1356.                    | gium 64. anno 1423.    |
| num. 172                               | num. 195               |
|                                        | Paschalis Maripetri    |
| gium 57. anno 1361.                    | Elogiu 65. anno 1457   |
| num.                                   |                        |
| ************************************** | Chri-                  |
|                                        | 1-                     |

| Christophon Mon       | Leonardi Lauretani     |
|-----------------------|------------------------|
| Elogiu 66. anno 1461  | Elog. 74. anno 1501.   |
| num. 202              | num. 226               |
| Nicolai Throni Elo-   | Antonij Grimani Elo-   |
| gium 67. anno 1471.   | gium 75. anno 1521.    |
| num. 205              | num. 23 I              |
| Nicolai Marcelli Elo- | Andreæ Gritti Elo-     |
| gium 68. anno 1473.   | gium 76. anno 1523.    |
| num. 208              | num. 234               |
| Petri Mocenici Elo-   | Petri Landi Elogium    |
| gium 69. anno 1474.   | 77. anno 1538.n. 238   |
| num. 211              | Francisci Donati Elo-  |
| Andreæ Vendrameni     | gium 78. anno 1545.    |
| Elogiu 70. anno 1476  | num. 24n               |
| num. 214              | Marci Antonij Triuisa- |
| Ioannis Mocenici Elo- | ni Elog.79. anno 1553  |
| gium 71. anno 1477.   | num. 245               |
| num. 216              | Francisci Venerij Elo- |
| Marci Barbarici Elo-  | gium 80. anno 1554.    |
| gium 72. anno 1485.   | num 248                |
| . num. 220            | Laurentij Prioli Elo-  |
| Augustini Barbarici   | gium 81. anno 1556.    |
| Elog. 73. anno 1485.  |                        |
|                       | Hieronymi Prioli Elo-  |
|                       | ¶¶ gium                |
|                       |                        |

| gium 82, anno 1559                        | mij Elogium 90. anno   |
|-------------------------------------------|------------------------|
| num, 253                                  | 1612 num. 278          |
| Petri Lauretani Elo-                      | Ioannis Bembi Elo      |
| gium 83. anno 1567.                       | gium 91. anno 1615     |
| num. 255                                  | num, 28i               |
| Aloysij Mocenici Elo-                     | Nicolai Donati Elo     |
| gium 84. anno 1570.                       | gium 92. anno 1618     |
| num, 257                                  | num. 284               |
| Sebastiani Venerij Elo-                   | Antonij Prioli Elogium |
| gium 85. anno 1577.                       | 93, anno 1618, n. 286  |
| num. 26 I                                 | Francisci Contareni    |
| Nicolai à Ponte Elo-                      | Elogium 94. anno       |
| gium 86. anno 1578.                       | 1623. num. 288         |
| num. 265                                  | Ioannis Cornelij Elo-  |
| Paschalis Ciconiæ Elo-                    | gium 95. anno 1625.    |
| gium 87. anno 1585.                       | num. 291               |
| num. 268                                  | Nicolai Contareni      |
| Marini Grimani Elo-<br>gium 88, anno 1595 | Elog. 96. anno 1630.   |
| gium 88, anno 1595                        | num. 294               |
| num. 272                                  | Francisci Ericij Elo-  |
| Leonardi Donati Elo-                      | gium 97. anno 1633.    |
| gium 89. anno 1606.                       |                        |
| num. 275                                  | Francisci Molini Elo-  |
| Marci Antonij Mem-                        |                        |
|                                           | num.                   |

.

| num. 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gium 101, anno 1657  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Caroli Contareni Elo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | num.                 |
| gium 99. anno 1656.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ioannis Pisauri Elo- |
| num. 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gium 102. anno 1658  |
| Francisci Cornelij Elo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | num.                 |
| gium 100. anno 1657.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dominici Contareni   |
| num. 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Elogi 103. anno 1659 |
| Bertucij Valerij Elo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | num. 320             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| Line Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| ners programme and the second |                      |
| ကျော်•်ခ ဆည်းသို့သည်။ (၁၈ ) (၁၈ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |

#### Menda

Pag. 2 - & viribus Ibidem formidataque Pag. 6 tum omnibus numero 12. Anno 724 num. 13. Imperio num.21. Gallenepotibus num. 108. Aquas pugnant Ibidem. bello prosequi Ibidem fascium positus num.114 captænaues. num.157 Eubææ oum.160 gradus nnm.164 adorata num. 186 inducit imperijs. num.193 sequuta seditio num. 196 Rasciæ Despotæ num.285 reddidit imperium n.337 Nauale Armamentum

#### Emenda

Et virilis. formidatamqu e Non omnibus. Anno 742. Impio. Galbæ nepotibus > Aquis pugnant. bello persequi. · fascium potitus... extructæ naues. Eubœa'. gradibus: odorata. Inducit Inferijs. Sequuta deditio. Rasciæ Despota. reddidit imperuium. Nauale Armamentarium



SPECIAL 89-B

